

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 224 D.29



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29



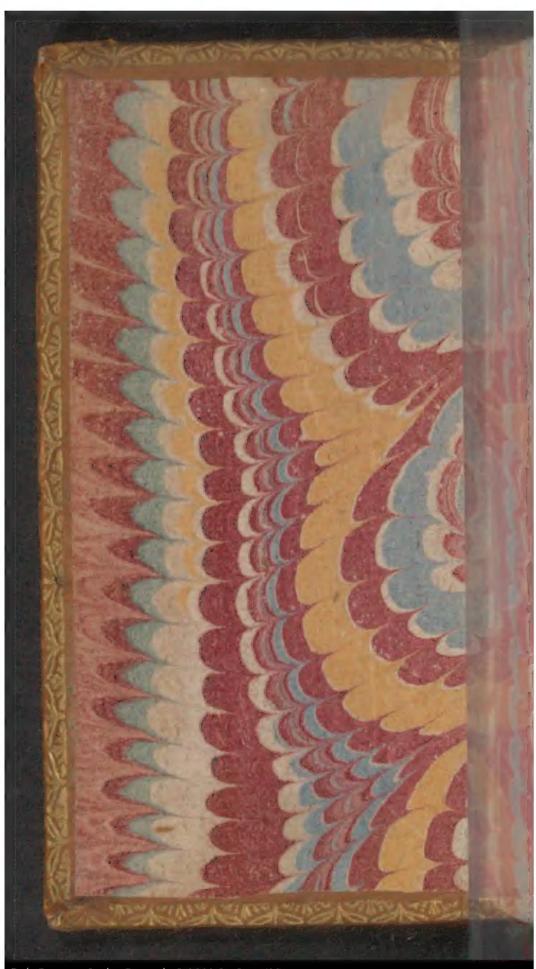

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 224 D 29

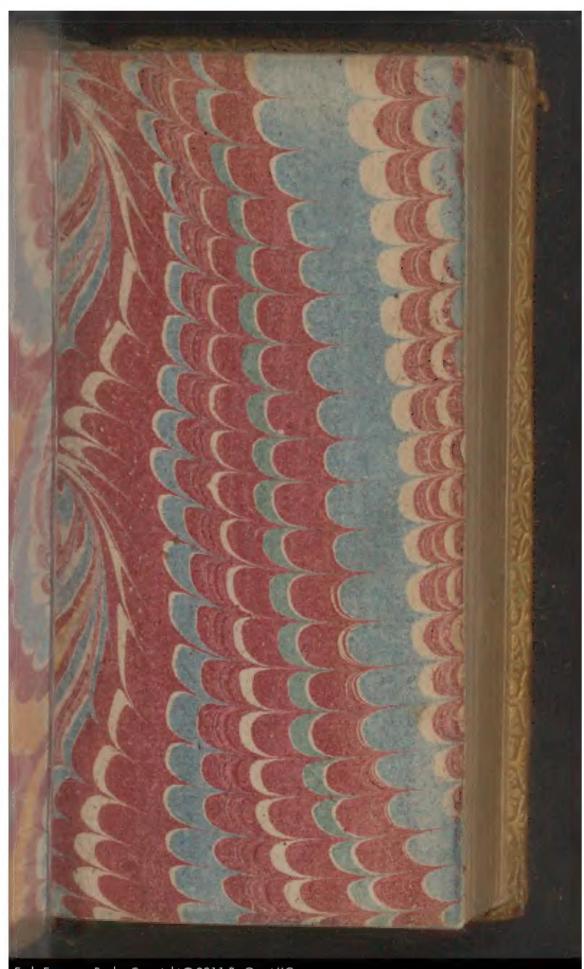

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29

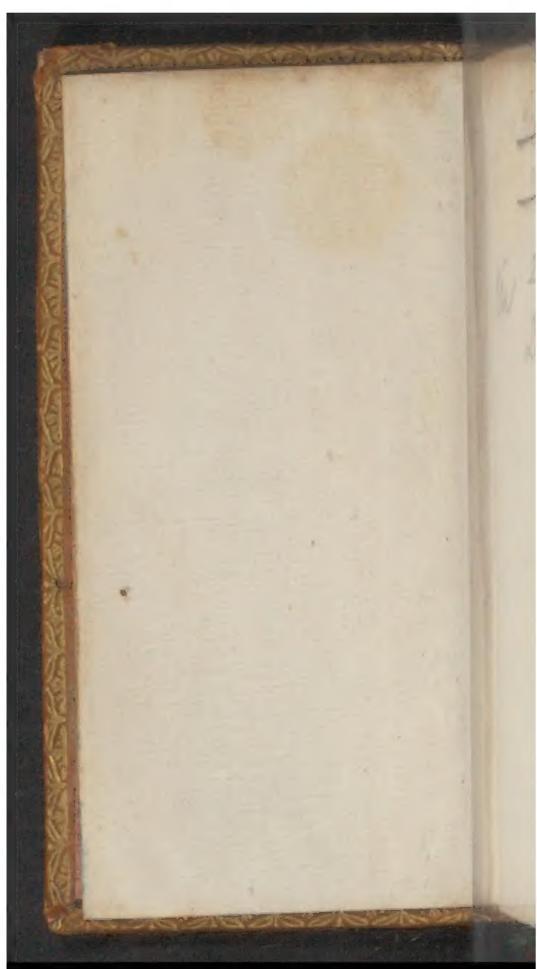

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 224 D 29

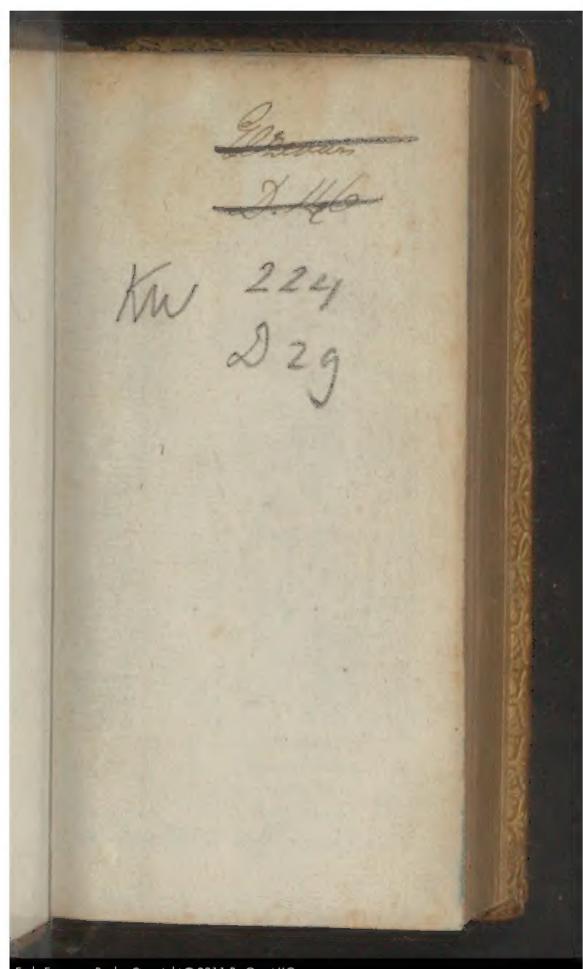

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29

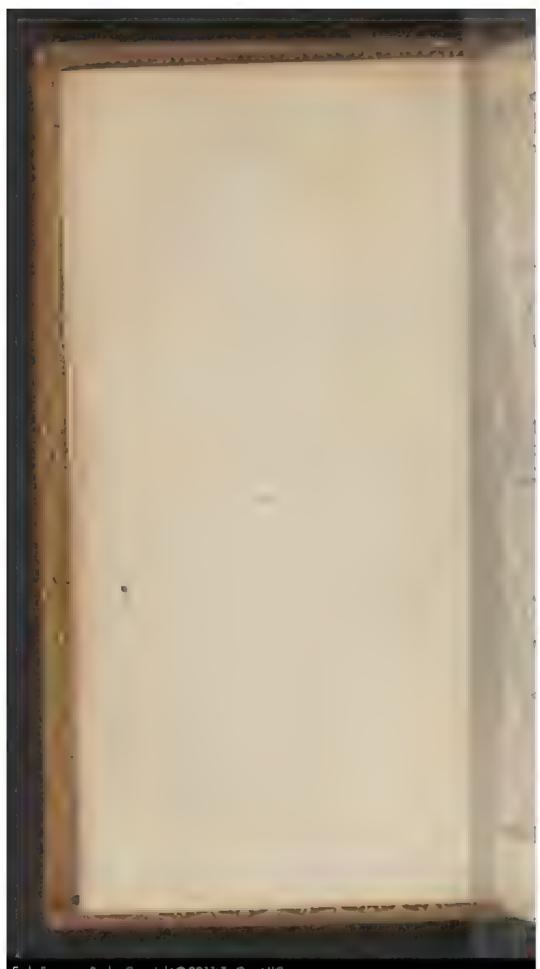

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
2015 D 29



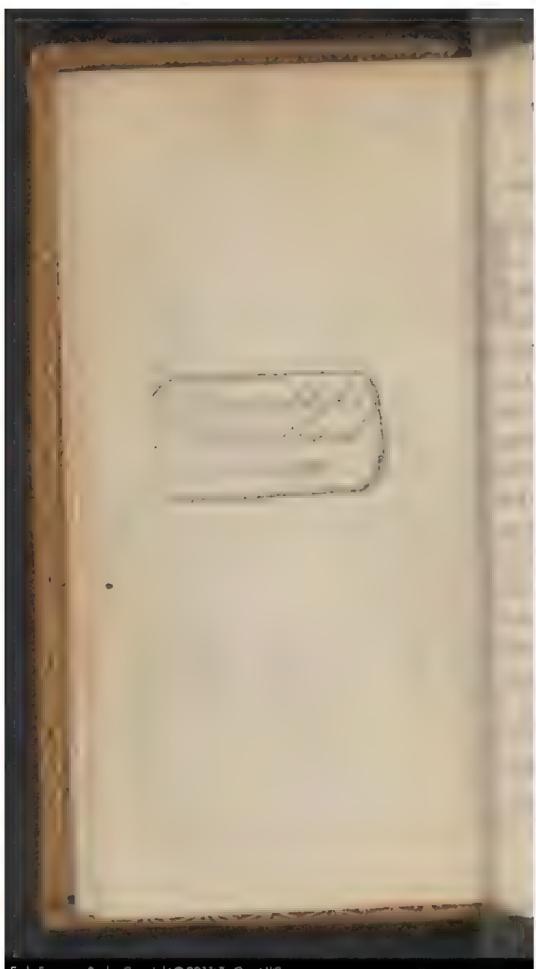

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog;
224 D 29

# ADMONITIO

AD LECTOREM
rei Politica studiosum.

ctor, jam secundam editionem commentarii de Regno Polo-

aix. & quidem priore multo copiosiorem & nounthil perfe-Aiorem : è priore enim quædam exemimus, quæ minus ad institutum nostrum facere videbantur, & in corum locum alia magis opportuna substituimus, ut facile ex indiculo capitum per te animadvertes. Paucula adhuc sunt quæ te desideraturum credimus, & quæ magnopere jam addere optabamus; nimirum pleniorem patrimonii Regii, & redituum annuorum Regni explicationem; itemque Ecclesiasticorum opes, quas summas esse

nc-

nemo ignorar; denique Illustrium Nobilium familias & dignitates; siquidem nulla est Regio in Christiano orbe quæ antiqua nobilitate æque glonetur. veium quia in hisce sine certo & indubiæ fidei authore, qui præeat, facile & vulgo peccatur; & in postrema præsettim parte multorum indignatio merito metuenda est: jam quidem nobis in hac parte cessandum judicavimus: consultius judicantes, Polonos per patriæ suæ decus obtestari, ut nobis in hac parte auxilio esse velint, & ut ca quæ desiderant, ipsi nobis submittant: ita enim & de publico & de patria sua bene meieri poterunt; & studium nostrum, politicarum rerum studiosos adiuvandi, magis magisque accendent. Bene vale.

INDI-

# INDICVLVS

apitum quæ hoc commentario continentur.

I.

Tanislai Krzistanovvic Iurusconsulti Status Regni Polonia compendiosa descriptio. Pag. 1.

II.

olonia descriptio Martini Cromeri. Pag.32.

III.

olonia Regni descriptio ex Thuani Historiarum lib. Lv1. 234.

IV.

de Valachia, ex Thuani Historiarum lib. LVIII. 254.

V.

De Lituana gentis origine & moribus, ex Alexandri Guagnini Sauromatia Europaa. 256. \* 3 VI.Qua-

### VI.

Quadam ad Lithuaniam pertinentra, ex fragmentus Michalonis Lituani. 2655

### VII.

De Ducatu Samogitia, ex Alexandro Guagnino. 274

# VIII.

Icannus Lasscii Poloni de Diu Sa mogitarum caterorumque Sar matarum. 29

### IX.

Articuli constitutionum bellica
rum magni Ducatus Lituania
in comitiis generalibus consti
tuti, à supremo & generali co
piarum imperatore fortissimo
en heroi perpetua memoria di
gnissimo, idustri D. Gregori
Chodhievvicio Casteliano Vil
nensi consirmati, en militibu
imperati.
309
X. Pruj

# X.

russia cum suis Provinciis & civitatibus compendiosa descriptio, ex Alexandro Guagnino. 318.

# XI.

rige & Series Principum Teutonici ordinis. 343.

### XII.

ivonia descriptio. addita est quoque brevis narratio quomodo hac regio in ius invictissimi Regis Polonia. Sigi mundi Augusti Gc., cesserit. 366.

### XIII.

ptio. Boteri Polonia descri-

# · XIV.

de Novo in Polonia Rege eligendo, Honorii dissertatio. 424.

XV. Joan-

# XV.

Ioannis Barclaii iudicium de P lonia & ingeniis Polonorum 436.

### XVI.

Series ac ordo Principum & R gum Polonia, ex Alftedii Chr nologia. 44

# XVII.

De Re nummaria Polonorum, Historia Salomonis Neugeba eri à Cadano. 44

# XVIII.

De Vertigalibus Regis Polonia, eodem Salomone Neugebaue, 445.

5 =



I.

TANISLAI KRZISTANOVVIC Iurisconsulti

STATVS
REGNI POLONIÆ
COMPENDIOSA
DESCRIPTIO

Rex Polonia.



Tà Rege, tanquam suo capite, totum negotium initium capiat, Rex Poloniæ, provincias ditioni suæ subjectas, easque linguis

nullas d'herentes, habet octo: Poloniam Majorem, & Minorem: Magnum Ducatum Lituaniæ, Ducatus item Rulhæ, Prumæ, Mathoviæ, Samogitæ, Pomeraniæ, Livoniæ. Ex his provinens habent nonnullæ Duces, Regi & regno Poloniæ Feudatarios, ut funt in Prussia, Livonia & Pomerania.

Valachiæ quoque, sive Moldaviæ inferioris, quæ est Russiæ contermina.

Prin-

#### DESCRIPTIO.

nis illis, jure regni Poioniæ ac prærofutivis nobilitatis ante donatus: Hque eam nune regi Poloniæ juramento

obstrictus pacare administrat.

Sunt & alii in regno, titulo Ducum & Narchienum indication of the compagnically is in the Ins Baron In the Mail account to ini jure utuntur. Ordo etenim eque-Aftris, cum magnam sibi apud suos Litaries & Karraman Pararet llaudem, & merita, belicis artibus, ac · (fortitudine militari, ad eam cum Titulatis aqualitatem pervenit, ut aquo jure. & ad capessendos honores, & ad liberam novi Regis electionem pertineat. Vnde tanta omnium & par lilettas. Quarrys pelicum; 1.1, v.l. i del o cis matis pri dentar per same. Place imparanda, it. c. rati, vel ter vitate fortunarum adacti, contra Occidelitalium moren, nen n ed all Magra um. Epinegerum, Sace de tunaj. c. checles, verum etiani in per att pac rentiorum, interiorumque nonnunquara, cerum prætertim qui Magridiatus gerunt, aut aliquo funt in aula Regis numero, aut op il us, indufria, erud tione, gratiave post lavivalent, n iunterium in tradume autagarental is mis tradentur. Nec pudenden aut dedePOLONIAE

dedecori afi ne est genus hoc ministerii, sed inberale & sociabilemec tara est in eo viculitudo, ita ut eum quis habeat in muniterio, cuius parentibus ipse service: honestaque hal etur hæc javentut s Equestris educandæ ratio, æquabilitatem quandam etiam in æqualibus is rtumis continens. Hine sit, ut multos ex hum h loco ac tenui sortuna, non modo ad mediocres, verum etiam ad summos nonnunquam honores, amplissimatque sacultates, & opes, ipsorum virtus, Hosoumque bennesicia, provehant.

Provinciarum Polonia divisio.

Provincie, omnes dividuntur in Diacetes & Palatinatus. He in Ca-fellanatus, five Dalatetus. Qui item fiebdividuntur in Capitaneatus, five Prasicauras, caique duplices cum lurif-dictione videacet, & fine lurisdictione, que funt l'ona regia, five patrimoniu Principe. In bona deinde hæreditaria Lecicliæ, Donancrum ac Nebilium.

# Diacefes.

D'imerses latrus se extendent nonnullæ, quam ut uno Palatinatus comprenendantus. Cracovicis namque (Archief sicopatus quondam) tres Pala-a DESCRIPTIO.

Palatinatus suo continet ambitu. Cracovientem, Sendomirientem, & Lublineniem. Vilnensis totius Magni Ducatus Lituaniæ sinibus, licet admodum amplis, terminatur. Samogitia itidem (Regnum olim) unicum habet Episcopum. & sic quædam aliæ.

Diceceses in regno Polonie numerantur in universum sedecim, duz quidem Archiepiscopales, relique Episco-

pales, hoc ordine.

Archiepiscopales.
Gnesnensis.

Leopoliensis.

Emscopales.

Cracovienhs.

Cuiaviensis.

Vilnensis.

Posmaniensis.

Plocensis.

Varmiensis.

Luceorientis.

Præmissensis.

Samogitiæ.

Culmenfis.

Chelmensis.

Kiovienfis.

Camenecensis.

Vendensis.

Gnesnensis Sedis Archiepiscopus, est Legatus natus, regni Primas, ac prunus

A 3

Prin-

#### S POLONIAE

Princeps. Hic non folum jurisdictionem haber in univertum in regnoClerum, ac primum in ordine senatorio locum: verum etiam fummam in consiliis auctoritatem : & qui interregai it. of the states and ad ontaker maltruivisad kempubasam pertinentibus convocat, legationes extern audit, diem & locum electioni novi Regis indicit: eundem electum nominat, & promulgat, ac postea in solemnibus coronarionis Comitiis, Cracoviæ čelebrari folitis, diademate capit amposite inaugurat. Metropolitates to I of the Archiphropus secundum locum in Senatu obtinet. I am I jamenr . netoja declarato Episcopi, qui in ordine senatorio omnes seculares præcedunt. Ea namque La ram Cara para, ar flatim à reaction to der a ... diana, Catholicæ, orthodoxæ, Romanæ, redacto regni sui ad imitationem aliarum, quæ hil mean, or on the Provinciard reglaireon a nutrioperall deant, quod Ecclesiarum antistites primum d la natjerf " to in Senath Regni obtimerel some of the attractories illorum curæ subjectas, atque adeo univertun C! un , em el .. is donavere immunitatibus : quibus etiam nunc gaue

do, emolumento, adjumento, addo x ornamento.

#### Palatinatus.

D Alatinatus (ut à Diœcesibus ad eos transeamus) omnes certos habent mites & disterminia. Proprie autem Palatinatus sunt Ducatus, sive species on litted inem territorii capitque live Nel imatem in queliber Palathatu A y niem. Ex ea namque, cum fit huniciolagui'a lemper haban peteli nianur, ad hoftes propultandosa el etiam las Mendos bello. Proinde Palatinus quillet, oft Princeps creatus, prinarius in ordine secularium Senator, & Dux e cercitus fui Palatinatus, sed į ræter munus senatorium, non exercet suum militiæ officium, nisi tempore generalis ex universo regno expedition nis. Ad quam non recurritur nisi ingraente al qua hoths petentidimi vi-Pacis tempore habet jus in suo l'alatinatu, conventus Nobilitatis institueremit que & judiciis præsidere presia rebus venalibus, præter tempus comitiorum & belli, imponere : ponderum & menfurarum curam gerere. Iudzorum quoque Iudicia ad Palatinum pertinent. Sunt Palatini in toto regno Polenix A 4

#### S POLONTAE

Ioniæ Magneque Ducatu Lituana xxxiv. Cum quibus nonnulli, quode locum in Senatu, Castellani & unise Capitaneas, prærogativa quadam intunturi& inter cos Castellanus Cracovientis, ex quodam singulari privilegio om ues secularis ordinis Senatores præcedit. Hie autem ordo tervatur.

Castekanus

Cracovientis.

Palainus

Cracoviensis.

Posnanienfis.

Vilnenfis.

Sendomiriensis.

Castellanus

Vilnensis.

Palatini

Califfienfis.

Troceniis.

Siradiensis.

Castellanus

Trocenfis.

Palatinus

Lenciciæ.

Capit anew

Samogitia.

Palatini

Brestensis.

Kiovienfis.

Inoulodidanienfis.

Ruffia.

Russia.
Volhinia.
Podolia.

Smolcenfis.

Lublinensis.

Polocensis.

Belzensis.

Novogrodensis.

Plocensis.

Vitebscensis.

Masloviæ.

Podlachiæ.

Ravensis.

Bresciensis.

Culmensis.

Micillaviensis.

Mariæburgensis.

Braslaviensis.

Pomeraniæ.

Minscensis.

Vendensis.

224 D 29

Derpatensis.

Parnavientis:

# Castellanatus.

S Fquuntur Castellanatus: Illi sunt Districtus, Territoria, sive partes Palatinatus cuiusque; qui etiam certis circumscripti unt limitibus; uti quoque bona Regia à bonis Ecclesiæ, Dominorum ac Nobilium, hæreditariis ibidem A e existen-

POLONIAE existentibus, discreta. Sunt autem in-Palatinatinuno, al manto materni. terni, bini minimum Castellanatus Castellanus vero ad munus Senatorium, e o md a forge ar of tinet vices in exercitu sui Palatini, illiusque lo representati qui pre diffrictus No battati, has cadeing neralicad beclurexpeditione. Nullam præterea Iuril d. to nem extra be it negetigin in the ritorio, quamvis senatoria dignitate gaudeat, exercet. Castellani in regno funt numero L x x x 1 1 1, duplicis tamen ordinis: Quidam vocantur majores: quidam min vies. Majores luti-XXXI.

Posnaniensis.
Sendomiriensis.
Calissiensis.
VVoiinicensis.
Gnesnensis.
Siradiensis.
Lenciciæ.
Samogitiæ.
Brestensis.
Kioviensis.
Inoulodislaviensis.
Leopoliensis.
Volchiniæ.
Camenecensis.
Smolscensis.

Lubli:

DESCRIPTIO. IT

Lublinensis.

Polocensis.

Belzensis.

Novogrodensis.

Plocensis.

Vitebscensis.

Cernensis.

Podlachiæ.

Ravensis.

Bresciensis.

Culmenfis.

Mtuilaviensis.

Elbingensis.

Braslaviensis.

Gedanensis.

Minscensis.

Hi propte ea dieuntur majores, quia um exteris Senatoribus, tam Eccleiaflicis, quain fecularibus, ad omnia tiara tecretiffuna confilia admittunur. Minores funt Lit.

Sandecensis.

Medirecensis:

Willicensis.

Biecensis.

Rogosnensis.

Radomiensis.

Zavvichostensis.

Lendensis.

Sremensis.

Zarnoviensis.

Malu-

Malogostensis. Wielunensis. Præmisliensis. Haliciensis. Sanocensis. Chelmensis. Dobrinensis-Polanecensis. Premetenfis. Crivinensis. Czechovienis. Naclenfis. Rospieriensis. Biechoviensis. Bidgostiensis. Brefinensis. Krusvicensis. Osvviecimensis. Camenenlis. Spicimirienfis. Inovviodentis. Kovaliensis. Santocensis. Sochacovientis. VVarsoviensis. Costinensis. WVifnenlis. Raciasensis. . Sieprcenfis. Wvyfogrodenfis. Ripinenlis

Zakro-

13

Zakroeimensis.

Cziechanoviensis.

Livensis.

Slonfcensis.

Lubacoviensis.

Conariensis, terræ Siradien-

Conariensis, terræ Lenciciæ.

Conationsis, terræ Cuiaviæ.

V Vendensis.

Derpatensis.

Pernaviensis.

Minores vero vocantur ideo, qui etiamh cum cateris supradictis Senatoril us regni. Senatorium privilegiis in reliquis gaudeant. & sint vere Senatores: a secretioril us tamen consiliis nonnunquam excluduntur.

Et hi f int triplicis ordinis Senatores rigni: Epifeopi cum duobus Archiepi-Icopis, Palatini, & Castellani. Sequun-

tur officiales regni.

# Officiales Regni.

HI sunt duplicis ordinis: Quidam sunt ordinis Senatorii, qui cum prædictis Senatoribus issem prærogativis utuntur: Quidam sunt extra ordinem Senatorium. Ordinis Senatorii sunt x.

Marschalcus regni supremus.

Mar-

#### 14 POLONIAE

Marschalcus supremus M. Duc. Luania.

Cancellarius regni.
Cancellarius M. D. Lit.
Vicecancellarius regni.
Vicecancellarius M. D. Lit.
Thefaurarius regni.
Thefaurarius M. D. Lit.

Marschaleus curix regni. Marschaleus curix M. D. Lit.

Marschalcus est Magister Aulære giz, & administer consilii publici : pe nes quem jus est, convocandi Senatum.jullu Regis, vel Primatis: præslan di silentium & audientiam : faciendi petet i . in Concess, etcendrefen tentire! that of extinct adventance. cellin. . m. dere as peccharis providendi: ejiciendi è consilio eos, qu ad . I hen to remore the neutral and decreta regio in caufi in ta min Leutini.i. I in he day of e nenda premale andi ad populum Senatusconsulta: mo-) dranite reistancielle fittes illufactoria; and a constituenti motur inevictor in any tarbulenterum, nenmodo circa Senatum, & in publico, federiam in p. vatt. Pegis conaculis & habitaculis animadvertendi in delitrager n loso & other den will five hen, en regii, vel constiorum, admit-

DESCRIPTIO. ntur. Denique in Comitiis, & in coitatu regio, diversoria distribuendi: imponendi rebus venalibus pretia. arschalci etiam est, in aulicum Regis mitatum & administros mensæ rez, aliorumque munerum aulicorum, profanos duntaxat intelligo) juritdiio, censura & animadversio, ne vel ium negligant officium, vel contra zcorum aliquid committant. In pulicis conventibus, & Regi, in publi-Im prodeunti, præsert erectum scccrum ligneum, seu baculum. Hæc ea-Jem privilegia habent Martchalci cuæ in absentia Supremorum.

Cancellarius, Vicecancellarius, tam egia, quam M. D. Lit., nominibus & neo dufineti: potofiate & munere ex-"mati. Prolomatibus, ed ctis, mat.dais, epitulis, Sc allis solipturis regis onwichen lis, atque fignandis, que ;; id eum mittuntur, accipiendis & legen dis pixelunt. Itaque in porchate fua "... ent figna Rogia. Cancellarius quilem majus; Vicecancellarius minus. Auctoritas eorum eousque patet, ut multa inconiulto rege fignare quæ ve-10 contra leges effe videntur, jubenti thintgare podint. Dant etiam responla regio nomine: & quibus de rebus continum hat eri debet, in fenatu proponunt.

#### 16 POLONIAE

ponunt. Denique senatus consulta,. giaque & comitialia placita ac decre literis mandant, & in publicum dunt. Sant etiam cognitores privarum querimenta um, & provocat num ab Vibanis & Opidanis, Præ Etorumque judiciis, ad regium trib nal de clatatum. Secretariis, ferib facerdotibus, concionatoribus & ca tombus aulicis, ceremoniisque cir regem ecolofiatticis, is præsertim qui de facro ordine, moderatur. Lege nim, alterum ex ils facii, alterum pr fani ordinis effe oportet. Vnde const tudine longa introductum, ut Vic cancellarius, mortuo Cancellario, pr pter loci & fententiæ dicendæ prær garivam succedar. Quare buic dignit ti, viri doctrina insignes, & in reg negotiis optime veitatt, iemper tole deputarit qui prudenter, quid fieri.v concedipo lu, and item non, Rege cum me Mareitaur debita dignitat ir, orment. Neo del ebit quaquam e. stimare, officium hoc simile este scr barum muneri, quod antiquitus v fuitle, docuit Reverendus admodu pater Nicelaus cranus e societate le SS. Theologiæ Doctor; fuarum Mo guntiacarum rerum lib. 1. cap. 29. u demonttravit de cte, illud Officiis

DESCRIPTIO- 17
aus in dignitatis honorem trans-

Thesaurarius, ipso nomine indicat scient soum. Est enim promus & ondus thesauri Regis: symbolorum cu insignium Regni, quæ sunt, cosona pomum, sceptrum, & gladers supellectilis, & redituum regiorum scripturarumque, & monumentorum qublicorum, actor: & moderator quorumvis questorum, curatorum, atque dapensatorum Regis: & rationum reddendarum exactor: monetariæ officinæ magister: supendiorum, tam militarium, quam ausicorum solutor. Reddendæ rationi Regi obnovius.

Atque hie addendum necessario, Officiales istos ordinis Senatorii, etsi videri loco esse postremo inter Senatores: auctoritatem tamen habere eos maximam: & quorum cuique ad primas in regno dignitates, ipso jure patet aditus. Nam cum hi exsequantur quiequid in Senatu unquam conclusum tuerit: uti sufficientiam quisque sam testatam sacere, imo & diligentiam, in negotiis expediendis satagit: ita pro magis commendato & bene merito habetur.

D

Cffi-

Officiales ordinis non Sena orii.

Phiciales extra ordinem Senate trium dividuntite rursus in treclasses: vel enim sunt totius regni & M.D. Lit., vel sunt aulæ Regiæ, vel Dissertatuum. Totius regni seu Generale i sunt hi:

Exercituum regni Generalis. Exercituum M. D. Lit. Exercituum regui Campellris. Exercituum M.D. Lit. Campestris. 2. Militiæ aulicæ Præfectus. Secretarius major regni spiritualis. Referendarius regni spiritualis. Referendarius M.D. Lit. spiritualis Referendarius regni fecularis. Referendatius M.D. Lit. secularis. Pocillatores utriusque gentis duo. Dapum incisores duo. Gladiferi etiam dvo. 1 hesaurarius curiæ regni. Thefauratius M. D. Lit. curia. I hefaurarius Pruffia. Assessores judiciorum curiz. Notarius causarum curiæ. Notarius Cancellariæ M.D.Lie. Regentes Regni Cancellariæ. Instigatores causarum fisci. Notarii campestres. Excultation contra Tartaros præfectus. Telo-1 DESCRIPTIO.

Teloniorum, fodinarum argenti, plumbi, salis, præfecti.

Pecuniæ cudendæ præfectus. &

Præfectus svlvarum.

irca hos Officiales hoc observandum. e enim ordinis ienatorii officiale us l primas dignitates: ita hisce ad ordiem senatorium major patet aditus: excipue, vero Secretario majori, Refendaries. Contentur nant par de Roge Republica elle præ reliquis bene nieti: & qui ob usum rerum, & facultas an phores, dignitatem Schatoliani

eri commodius poslunt.

Exercituum regni Generalis & M.D. lie. est Dux & moderator belli secunum Regem, & vicarius Regis. Ducit resentum capit locum caffristacies inruit : dat fignum pugnæ & receptus: immeatus & annonæ curam in bello crit: precia rebus venalibus imponit, onderibusque & mensuris earum 10dum statuit : in delinquentes aninadvertit: & ut paucis reliqua comrehendam, in exercitu, & tempore elli indicti, uterque auctoritate regia tenipotenter utitur. Hoc etiam usiatum in hac dignitate conferenda, ued ferme temper demandetur aliubas ex orânie Senatorio, qui magis abentur apin ldee non eit, que d'inir

retu-

## POLONIAE

retur quis iam, tam amplas digretes, se quarum marinaus in regno loniz usus, in senatu non censeri. a natoribus namque conseruntur: ettam dig sitas tenato...a conserunto, si quis exprivat s tanto mur existimatur idoneus esse.

regni quan M.D. Lit, A Vicarius on netaits Due a Roge datus. I coult rum potissimum explorarioname e tramgerit, mercenanismuitabus, præsertim al sente, præst, totale que jurisdétionem in exercitu cod

tempore exercet.

Militie Aulicie Præsestus, est præsistum militum, qui ad cuttodiam glam, pratente rege, in castris ordinatur, exercerque in eos jurisdictione secundum kegem, planariam. Du autem esus potestas, quousque Rimanet in castris.

Secretasius major regni, absentiu a Cancelarie prasium vicem supp in aula & comitatu Regis: nec tame ut il i, gestat signum regium, sed quatics opue cit, pet to ab illo annulo gnatorio, tam diplomata publi quam lipitoles ipso prasente sign Habet has secundum Cancellarit prasiogativam ante omnes, capetlen honor

noces Epikopales, qui vacaverint. abet & locum honoratioiem intercteros Officiales, tam aulæ, quam riaium, seu ditirichuum.

Referendarii utriusque gentis & ornis, sunt supplicum libeliorum Magii & querimoniis hominum au liens, Cancellariæque, ut verbo legis utaiur, referendis præsunt. Quin etiam
i litibus urbanis disceptandis, eidem
ancellariæ præsto sunt: ejusque peristu exponunt Regi cum consilio
ausas & controversias litigantium:
abentque locum in judiens Regis,
xtra comitiorum tempus celebrari
litis, sententiæ serendæ.

Pociliatores, utriusque gentis duo, pso nomine indicant officia sua: quius adjungere licet dapuna incitores.

Gladiferi in pompa publica Regi

Thesaurarius curiæ regni & M. D. Lit., supremi Thesaurarii regni absentis lices gerit, adhibeturque aliquando à à prasente, ad pleraque omnia, que plum concernunt.

Thetaurarius Prudiæ est, qui pecuplain orunem, & rationes à Présectis & memuis bonorum Regis & proventuum, asque etiam tributorum putikorum exigit: & vel ipse admini-

B3 hent,

firat, vel Thesaurario regni tradit.

sessiones judiciorum curiæ, sunt ple.

Officiales, qui in aula regis præsers

funt ar por upplicum la choruma

gistri, sive Referendarii, Vicecance ar

rius, & nonnulli ex Secretariis.

Notarii curiz, tam regni, quam su D.Lit.nomine declarant munus suu.

Regentes Cancellariæ sunt illi, d ...
Notariis curiæ cum potestate præsus:

na jure caduco ad Regem & fiscu e cus devoluta, judicia a postidentit repetit, & fisco vendicat: sive illa vium, sive externorum, sive nobilius per continuacionem Regi competen fuerint.

Notarius Campestris, est mercen riorum militum conscriptor: & st. pendiorum solutor.

Præfectus excubiarum contra Ta taros, qui in finibus regni, versus Sci ti as anicinas gent excubias, ne mop has excursiones in regnum faciant: t neturque is semper tempettive Gens ralem exercituum præmonere, ut ma ture hosti cum exercitu occurratur.

Præfecti teloniorum funt; qui tra buta & vectigalia regni exigunt, ec rumque rationes Regi competent tempore reddunt.

Præ

Præfecti fodinarum argenti, plumpi, falis, curam gerunt horum metalorum: jurndett meniqui exercinum operarios: rational us reddendis Regi obnoxii.

Prætesti pecuniæ cudendæ, funt po-. idimum Theiaurarii, ad quorum offsium pertinet, ut proba & juli valoris

Priesecti is lvarum funt, qui in fylvis, n quibus Rex folet venationibus alijuando it dulgere, prolinbent, ne quijvis promifcue venetur:

Oficiales Aula regu.

Camerarius supremus.
Pocillatores.
Incisores Dapum.
Vexilliferi.
Stabuli Præsecti.

Culinæ Præfecti.

Curruum Præfecti.

Camerarii, vulgo le tistratores.

Pincerna.

Subdapifer.

Stabuli Vicepræsectus.

Venator primarius.

Aulici, quorum magnus nu-

mierus.

Secretarii.

В

Pucri

### 24 POLONIAE

Pueri Regii.

Cubicularii.

Notarius thesauri major.

Stipatores.

Doctores Medici.

Capellani.

Notarii thelauri.

Musici.

Offiarii.

Satellites.

Hospitiorum distributor.

Curruum vicepræfectus.

Dispensator.

Vini distributor.

Tibicines.

Tympanistæ.

Equisones.

Argenti custodes.

Culinæ familia.

Artifices omnis generis.

Artifices Stabuli samuli.

Artifices & famuli curruum.

Venatores & aucupes.

Apparitores.

Horum Cit ciallum muneralex iplis nonmobus nota elle petiunt: tunt tamen plerique, qui peculsare quid habent quorum critica pauris adnotabe-

Camerarius supremus præest eu-: biculo, Lectistratoribus & cubiculariis regils, advertitque ut omnia pro digniign'tate Regis administrentur.

Subdapiser curat, ordine sercula nenta regia adserri, præcedens cum

ceptro seu baculo dapiferum.

Aulici, quorum magnus est numeus, sunt primarii ex Nobilibus constiuti, equi; stipendia merentes, præsini honoritque regii cauta, quem equetrem seu curulem equestres sere conitantur. Qui equitatus numerosus est, atque splendidus: huic Marschalci moderantur, & delinquentes omnes puniunt. Sunt etiam quidam aulici, qui non habent necesse equos aleres hi prodeuntem in publicum Regem pedestres deducunt; quanquam in solemnibus pompis non inusitatum est, ut equites quoque equestrem Regem antecedant.

Secretarii, quamvis nullum peculiare certumque munus attributum habeant, ad nutum tamen Regis præsto
sunt, in obeundis ejus nomine legationibus, inscriptionibus, & lectionibus publicarum ac regiarum scripturarum: in acciendis & deducendis ad
Regem vel in senatum Iliustril us hospitchus & Legatis Principum: in exquirendis & reserendis sententiis, ægrotorum& à consilio absentium primarierum senatoru: in recognoscendis

dis pro Rege locis & factis, & cau controversis, regiorum præsertim h minum & administrorum, inter ipse vel cum magistratibus suis: & si qui sunt ain, ha cha & can dignata conjuncta ministeria.

Salamati, innt Concionatores, se vitozes intere mis enbient, & simil, quel accerta mencha, & certa mere numerari solet.

Fueri resis & Cabicularii prast funt ad queves de met sea regis mun steria. Cublculariorum tanten pect liaris usus est in acciendis in Senatur : & ad Regem Confidatiis, & deferer dis quoquo versus literis, mandat edictique regis. Quam ad tem op datim, & vicatim, illis mandato reg equi subministrantur.

Officiales Districtuum.

O Fficiales Districtuum possuns commode dividi in duas classes ut quidam sint Officiales castrenses.

Terrestres Officiales sunt:

Succameratius. Vexillifer. Iudex. Dapifer.

Pocil-

Pocillator.

Venator.

Subjudex.

Pincerna.

Subdapifer.

Notarius.

Gladifer.

Quaftor.

Tribunus.

Succamerarius est qui regendis finious agrorum, ac bonoru terrestrium, am ad Regem, quant ad Nobilitatem, aputula, cives, pertinentium, præest. Qui juratus oportet ut sit: tabet que is ad id munus obeundum Vicarios, qui Tameratui vocantur: eosque sibi legit abstrata suo ex Equestri ordine ejusiem territorii, & jurejurando adigit, mutatque quoties vult.

Iudex terrestristeausis & controversis privatis, Nobilitatis, deceptandis & judicandis cum Subjudice præsidet; qui est ejus socius, non vicarius, soco tamen interior: quibus adjungitar Notarius seu Actuarius judiciitqui habet quoque in illis judiciis jus dicendæ

fententiæ.

Quartor est exactor contributionum publicarum in certo territorio, obnoxius rationibus reddendis.

Tribunus cuitos est Arcis, in suo quil-

quitque territorio, da ante bello: eamque causam vacationem hab

Cæterorum Officialium ministe. ex nominibus nota sunt.

Officiales Castrenses.

Capitanei cum jurisdictione. Capitanei sine jurisdictione. Durggravii.
Vicecapitanei.
Indices.
Notarii.

Capitanei cum jutisdictione su præiecti arcium & civitatum reg rum, qui vocantur brachium rega Isti judicia exercent, querelarum qu dem nomine appellata, utpote qu fiunt in oaufis levioribus, fingulis du bus ordinarie septimanis. Caltrent vero, ubi videlicet disceptatur de cau gravioribus, fingulis sex septiman nist quid obitet. Habent hi Vicecapit neos, Iudices, Notarios: imo & fan liam numerofiorem, & reditatum, prohibendam, ne cui; iam vis inter tur, vel insolentiores contra leges p. træ delinquant inspune. Habent it que unitactionem coercition, mot late patentem, non modo in agreste & opidanos; verum cuara, in Equestiordin

linis homines. Præterea omnium orum judicum, ecclesiasticorum. ixia,ac profanorum, sententias exenioni mandare possunt, si executoes vel nolint, vel non proficiant. Ceunt etiam curam commodorum & rdrumm regis, qui ex re familiari ac enfionibus oridanorum preveniunt. Initamen recitus, quarta detracta, lis ob merita eximia donantur. Illis ciam inter reliquos orticiales cujusanque ordinis, major pater ad ordiem tenatorium capetlendum aditus. Caritanei fine jurisdictione funt qui algo tenutarii bonorum regalium an cupantur. Hi riulla judicia exerent: intolentias tamen leviotes coerendi jus quandoque habent.

Buiggravii funt custodes arcium, jui pacis juxta ac belli tempore, noturnas, atque etiam, quando opus it, diurnas excubias, per se vel suos Aninistros servant, Capitanei aucto-

arati subiecti.

Sequentur nobiles, barones, comites, duces, possessiones ibidem habentes suas, & hæreditates: Tura & Ecclesiarum, sive Cathedralium & Collegiatarum Capitulares; sive Parochiahum ac aliarum quarumvis Rectores:
Vt omittam civitates, opida, villas,
arces:

30 POLONIAE
arcest demun somercatores, artifice
& id genus plebem.

reliquis assumuntur ad dignitates se natorias, solius arbitrio Regis. Interis vero opera, cujus vel quorum visur fuent, totan Rexandaçõe nibus regundis in commissionibus, in finibus regundis in commissionibus, in militia, & id genus me

niis publicis.

Sed & ipsimet de medio sui, per ele Georgia Scal eris i chaget in a estide nees prando que ablesant cum petestateNunciorum terrestrium adComi tale Penericalite nurs quantit i intad regem deals the colling has a Auri: aliquando deputant Iudices ac. Toband regulary, adam it uluna indrantization realionable of non-datura L. 't ex pariture iententiarum conta ali gharen ittatur ad Comitia. Koer & Se natui discutienda, & decidenda. Cum enim Rex causas & actiones Nobilium per any electiones ad judenim again divolutar, ear the objectiones. our ili tera i maxime, non uf prequaque potintice, com itum na elle volentes justitiæ & rebus suis: eam ju-1 ! dictorum forman, adulyenerunt, deq. indulgential'tine; is contrinatione in

fdem obtinuerunt. Non tamenRex n vacat à jure dicundo: civitatum palo, d'a connium que pare utun
[: Saxonico, cause agitantur in cu
a. Cause item Fisci ad judicium eius tinent repra pase que damalre. Cri
Jinaiium vero inter Nobiles causa
[m, ipse est unicus cum Senatu su
x. In ejus namque manu sideli ho
jites omnium positi & pænæ.

Blid propagation tatis habent præpuum, quod una cum DD. Senatori-Is ad electionem novi Regis pertiant, non folum desciente, post obim Registpre lo mateulasque incoededebe it, quis enun invitis illis regni bi habenas sumeret?) verum etiam tim Princeps legitimus fuccessor, sen lum i z s regni, in Regem debet igi. Hic etenim, licet succedat semr,præcedit tamen facta in personain sus electio. Neque hoc imminuit idquam de majestate tanti Regis, im & dio parcipia orbis Chimin ni spit, sale neatrone conflituantur in inperio quisque suo, per modum vila et eket ours: atque il tamen idem is in suos, quod & cuique Principi exreditario itidem in proprios. Farunt demani cum debito in regestuos ultu, obtervantia, & tubjectionis tefun-

POLONIAE stificatione, animis nimirum proptis,& volentibus: nec unquam co mittunt, quin his clig aur, cui ipso ju debeatur succettio. Non tamen eu : modum negligunt, ne tantam liber. tem ire perditum videantur: cum: rigir eo majorem in populum bei volentiam hac se ratione magis p mereri ac retinere existimant;& nea fitate quadam Principem fuum c stringere, quo finum, quem siti de natum velie successorem, literis, rem ulu, externque virtutibus, inprii vero pietate fedulo curet imbuendu. ab his namque omnibus initructu cum elle opertet, qui tam amplis,le ge lateque patentibus, tum in med potentissimozum hostium sitis I enis, imperaturus unquam eft, & benas eorum moderaturus.

# POLONIÆ MARTÍNI CROMER LIBER PRIOR.

De ficu Polonia & gente Polona.



N iis libris, quos trigintae origine & rebus gestis Po norum conteripsimus, ost dimus, Polonos gentem e Sla

ivicam & Sarmaticam : Que queim tempore è Sarmatia progretla, entinitio Vistula flumine, in its Geraniæ locis, quæ prius Venedi & Vandi tenuerant, confederit, fine frue doieilu & imperii iui verlus occasum sertentrionem longe lateque proilerit, ita, ut à Sarmaticis montileas, Letentrionem quidem secundum transque fere ejus fluminis ripato, in catum vero fecundum dorium Herniæ fylvæ, quo Boemia clauditur, atue inde porro secundum Albim flulum, ad ems ipfius, atque adeo uf que d Visusgis seu Veseræ oftia, & sinum enedoum five Baltneum, quiequid er, trum est, ejus gentis ditione teneetur. Ac universe quidem eos popuos Slavos seu Slavinos tese dia tle: A filitimis vero cum Venedos scu Vinidas, um Vandalos etiam, corum, qui prias a loca incoluerant, populorum norimbus appellatos effe; peculiarites tero, cos, qui verlus occasum Germais crant viciniores, partim Sorahos, artun Obotritos, Lutitios, five Luzities, Vinulos, Ranos, Vilzos, Rugios, Netalabos, Retarios, Licicavicos, Heveldos, Vuloinos etiam, qued nomen rum Polonorum nomine cognations haber, dictos effe, Quos onines Slaviere pario-

POLONIAE 14 nationisatque linguæ fuille, & parm domesticis satraparum ac ducum du ctionibus & pactionibus, partim aru in finitimorum Saxonum & Gerra. norum ditionem nomenque poh transiisse, memoriæ proditum est. Is lonorum autem nomen vernaculu an commune fuerit horum omniu. an preuditre unius eu ut lam popul vetustumne, an recentius, non liqui Ante septingentos quidera annosa quam in annalibus ullis externis id . venio: Nec unum eius etymon I moratur, quemadmodum alibi ofta dimus. Nonnulli enim à Lecho seu le cho duce, Polachos, quafi posteritate Lachi, dictos esse: Alii vero à campei planicie, quam incolunt, vel à venatnibus, quil us impensius delectant Polacos & Polanos, mutataque u litera Folonos, & abiis regionem I Ioniam appellari volunt. Ejus aute non iidem semper fines suere. Na Russæ permagnam partem cum F dolia subactam, & Prussia nonnulla & Polessensem tractum barbaris Iaz gibus sive lazuingis ademptum qu dam tempore, Poloni suo adjeceru imperio. Prærer illa autem dudam n moratorum à me populoru occide ralium detrimenta, josteriori ten pe Sile

DESCRIPTIO. llesia fere omnis Poloni 😘 : lt, & Pomeraniæ Ca lix magna pars detracta est. Deceli,-· & Ruba Or do do un po store ora, Volynia, & Poleilensis tractus. Culensis quoque ac Dobrinum, & Mavia fere. Sed hæ provinciæ his duous non amplius seculis recuperatæ int: Recuperata est etiam nonnulla As the E& Canthie, Pomeranieic ea er a nanc Pri lia continctur. u. .. saar en Labuani teour en de la e ner tate it forum Poloni, " ole linim tractum fere omnem, & Volyiam, & magnam partem finitimæ ei all est elections are an actrorum emora, recessorização ibas, vel mai melos, alte rerocatit prom-Anodum . of reperg tomus Sed i opuli nuper adeo, extremo r. mi \-.. at l. Augusti tempore court hos justional themper lambandareatis ("intanis, ultro in sus & ditiene.a olonorum æquo fædere prorsus veterunt. Quin & Lithuani ipsi, exemlum secuti, sese cum Polonis, renovao & ampliato antiquo fordere, conunxere. Instituta tamen sua,& magi-

C 2 tri-

tratus, & jurissistionem peculiarem etiquere. Cæterum nos quemadmo-... ni al., ai, ena recensita polonar de35 POLONIAE trimenta in hac detur prione prætet ! vimus, ita modo commemoratas a ce lones cujuspiam alius operi rese van reale. jam diftenti studiis & o capatic takes. Nec Livoniam atting mus, cujus à vicinis principibus mile discerptæ, maxima pars ante pauculi ante win ditionem ejusdem regis v r.t. Ve Prussiam quidem ducalem ex cara describemus. Licet enim ea just a mis repressa ac domita, ex terde zn stestatem regis Poloni à centum an plias annis comiter agnostat neg li guam tamen, ne que instituta & le? Polonerum accepit. Sed deletis per pracis "rudis, à Germanici tanguin hominibus habitatur, &cregituriea p. re excepta, quæ finitima est Masovi: Qua à Polonis colitur antiquitus, I clonici fere juris olini fait. Nec cit rioris autem Pomerania partem ean in qua est oppidu Lemburgum, & a Lythovia, complectemur, proptere quod ea benencio reguin superioru in jus ducum ulterioris Pomerani reaufiit. Ono nomine sunt tamen. ii fi beneficiarii regis Poloni, jurantqi rau folomia in verla ejus, gaeniadine dum & dux ii. Pruffia, & ante eum, ne fera n'emoria creatum, Magistri cui primericas ordinis Ciucigerorumik Tel

DESCRIPTIO.

euthonicerum Sanetæ Marie nich-.m, cum ejus provinciæ dominarenir, jurabant. Valachiam quoque piximittemus que fait & ipfa intra i os ucentos annos in clientela regum olonorum, fed fuis legibu, ibia lingua, it que ducibas utens, qui Voievod e en Palatini dicuntur. Qui duo prinum fuero, Transalpinentis, & Molavicus: quorum hic à noft: acious pruliariter Valachiæ Palatinus dicitur: le vero Multanicus. Verum extitit citea tertius Bellarabicus ad pontum .u kinum, divito inter fratres principau Moldavico. Ac Berlaral la quide n ampridem subacta est à Turcis: Reliparum autem duarum Palatini & ipa am dedictii tunt ejuidem gentis, perum, avorum, & proavorum nostroum memoria in verba regum Poloiorum, nonnunquam Vngarizorum juoque, & ipsi jurare soliti.

Polonia fines & ambitus.

Nune igitur Polonia, quæ quidem uno regno & jure cotinetur, quatenus ta not is deferibitur, secundum iong cuadinem terræ habitabilis, è sententia rgeographorum, & inprimis fecandu a delineationem amici mei Venceslai Grodecii à tricesimo e tavo grada a t

POLONIAE quinquagefimum fecundum vel t tium (incerti funt enim in illa folidine Scythica fines ejus)ab occasu æ. vo versus ortum hibernum oblica protenditur, amplius quam per duc ta milliaria Polonica:(quorum unu quodque quatuor Italica in se con-Peter Stell With add De le lical aliquanto longiora.) Quin certis liratum monumentis doceri potest, A ciacoviam arcem ad oftium Boryft. nis Līv gradu longitudinis lītam, 🦝 quando in ditione Polonorum regui fuitie. Latitudo autem Poloniæ, ca maxime Orientalis,& qua Occiden lis est,xxx plus minus milliariorum ... Et Occidentalis quidem habet ima. poli elevationem Lu, summam r graduum xL fere minutorum. Oria talis vero fummam quidem Li fern, imam autem xuix graduum. Poo censis tamenRussiæ tractus, à quad» gesimo octavo incipit. Cæterum i medio, qua latissime centum milias patet Polonia, & cum in meridia paululum recurvatur, tum in septo trionem magis ad mare Baltheum 1 Venedicum, & secundum extrema oram Masoviædorso prominet,ima quidem poli elevationem habet in a Ny organiamentalisti gracies ius

DESCRIPTIO. mmam vero in licore maris, & in scensi ora quinque serme & quinaginta: ita ut figura ejus intensi ars speciem præ se ferat : cujus nervus ululum reductus ad meridiem & cann hybernum quadantems spet,exterior vero curvatura in septenonem & ortum æstivum obversa .Quod si quis novas accessiones Pofiæ, & ei confinis Russiæ, Volyniæ, odolie,& Livonie, Praniam que duem, & Lithuaniam cum fua Samocia, & Russia alba Moschis finitima, uæ omnia jam uno regno continenir) annumeret, multo longius & laus venus orientem folem & septenionem ca patebit. Ad Næprum enim tæsant arces & optida, Kiovia, Calovia, & Circassi, ultra Liv gradum ngitudinis. Prussiz vero ducalis & amogitiæ latus septentrionale quinuageinami astum, factore acte n ushæ albæ tvii gradum latitudiais ctingit. Porro continens his Livonia, uaterius cuin duce ne vo Coroniena. ve Carlandico (qui partem e us not miam obunet) regis Pol mi Majeftaem agnoscit, uxi gradum excedit. atque ita longitudo regni Polonici, à inivas Maioniæ Bian liburgei és ad supratu ducia resta linea, non n-RUS

POLONIAT 40 nus cext milliaria complectitur, fi x ! millada una gracia de con long la rudo vero, ab ora Pocucensi ad Pe naviam Livoniæ, ducenta plus minu Cingitur autem Polonia, sicut ea nune circumferibimus, ab occiden fele meij entibus, Marchia Brand burrensi & Pomerania ulteriore : t septentrione mari Venedico. & Sa marico: cuius adversa litora tenera Supones five Santi Inde Prufia duca eique continente Lithuania in ortuit aftivum fere vergente. Hinc porto campestribus Scytharum sive Tart. rorum solitudinibus prorsus orient.a libus, & flexa in Euronothum Biale. grodenfiTurcarum ora.Inde vero pl. ne australi Valashia sive Moldavi. Deinceps Vngaria, & in africum & occasum hybernum obversa Suer Boëmicæ ditionis, ad Marchiam per inente. Et à Silessa quidem, & Mais chia, & Pomerania ulteriore, & Li thuania, paliuties dentreque lylvre carfere dirimunt: Mare à Suetia: Ab Vn garia vero sylvestrium montium ca cumina: itemque ab occidentali part Moldaviz. Nam à reliqua Moldavia care in ortum & ad Pontum vergit refter fluvius eam & finitimam ei l'o intim dividit: idemque, nisi fallor lime

nes e't e'us ipsius Podoliæ cum B agrodensi Turcarum ora: ut Nieper
Ponti Euxini sinus cum Tartaris
ciacoviensibus, aut certe cum utriste, incertus is est, ut diximus, propter
Alitatem & solitudinem. E qua solidine pensitant tamen opiliones Turci regi Polono vestigal pascuorum
omine. Prussia vero ducalis sic est
te pulicata regiæ hoc enim nomine à
teali setungenda est disseulter ut
teant ditingui. A Masovia sylvæ eam
ainqunt.

## Polonia partes.

Partes infigniores Polonia funt, mast & n.inor Polonia, Ruffia, & Prudia ga, Podolia, Masovia, & Cuiavia. tuæ & iptæ deinde satrapiis, vel, ut tulgo loquuntur, palatinatibus ac ternoris fere distinctæ sunt. Major Poloia duas fatrapias, nimi. u Polnanienem, & Calissiensem, complexa, occientalis est; Silesiam, Marchiam Pomeaniama: ulteriorem, meridionali oc-. iduo & arctoo latere attingens. Malis utem ad occidentem vergit Posnamenfis farrapia; Califfienfis contra ad artum & septentrione: qua parte tunt Paluci, Craina, & Callubia, tractus terx Lon contempendi. Minor Polonia Orien-CS

#### A2 POLONIAE

Orientalis ett, Cracorradi, Sendos. richie, & que na la pars quenda. fuit Lublinensi satrapiis definita, he ipso ordine, quo nunc sunt enumer. tæ, versus aquilonem & ortumæst vum fins. Our a feptentitione, Mat. vir & Poleffenti tractar, qui dudur Lithuan. T ditionis grat, ab ortu Ru fix: à meridie vero, Vngariæ & Silefi finitima est. Sunt autem satrapiæ Cra coviensis partes, tractus Sciencius, & Submontanus, uterq; Scepulio & Vr gariæ finitimus: Ac Semeius quider ad occidentem vergens, Cracovice vic nior eft: Submontanus vero Kudix \$ S. adomiriensi surapiæ jungitur. Li Umentis item tatra; ix pars ett Polett ich juum, que d'a Lienuanis detraceur non fuit, utrumque à sylvis ita dictun verius, quam Podante dialecto Paul. casquali Poloniz finitiani m. Nifi que forte Podlasse Polonis subjectum in terpretari malit. Silesiæ pars ea, qu. adhuc est Polonica ditionis, sic im; h cata est Cracoviensi satrapiæ, ut ab e magna ex parte ambiatur. Satrapian ea nullam indet : Sed in Cracovient fere censerur: Elli et autom tija terri toria, Osuenciment (Zatoriente, & Severiente. Quorum duo priora fuperio ritempore luos hat actut duces: Nuni

t is

itione Epit-opi Cracoviensis. Meriionale & occidentale latus ejus ipsius lilesiæ: cætera tenet Silesia Boemicæ • itionis, nempe Cessinensis, & hujus ars quondam Pelcinensis: Ratiboi ens item & Opoliensis principatus sive lucatus, ut vocant. Ab ortu vero iberno Scepusiensem tractum vix & Inodice ca attingit. Est autem Scapeium non exiguus terræ tractus, olim um Polonici juris estet, ad Vngarieum raductus: de quo alibi suis locis attilgimus. Deinde vero nonnulia pars ejus cum tredecim oppidis & arce Li-Iblio, sive Lubovulia rursus Polono regi ar parally and the Caeff, and est maune de usperto a be commanded to the terms of Constitut a in the the state Site real world and both the factor n no chryere & navien Pel Lara Iprimarias totius Polonia | utc. . t. i - Fr funt Satrapiæ, Siradiensis - ncicienfis,& Ravenfis, nullum co ....u meridiem & Silesiam, Lenciciet '1. & Ravensis ad septentrionem vergu ., Masoviamque attingunt. Harum . .. tem occidentalior est Lencici :.. . Nonnunquam ex tres una c: ...

POLONIAE 44 via, imo & Malovia, majeri folen ficut Russia & Podolia minori, acces sentur. Cuiavia vero ab ortu, Masov t & Ravensi tutrapre : à meridie Le cienfi & Calufienti jungitur. Contir autem in le duas tatrapias, Breffente quæ magis ad oreum & meridiem v git at the Inonladiflaviensem, five niniaduravientem, quæ magis elt e cidua & septentrionalis. Cujus n exigua pars est Dobrinum, ultra Vil lam, ab optido sie dictum: atere erie tali confine Masovir: septentrion vero, Pruffiæ. Masovia quoque eed. latere Prussiam, orientali Lithuania & Poletiensem tractum, & versus e tum hibernum Poloniam minores ejusque satrapiam Sendomiriense. meridionali vero Ravensem atting Duabus satrapiis distincta: Ploces nimirum, quæ occidentalis est; & e quæ peculiariter Masovie non en re net, propterea quod diutius ducu suorum, de Polonorum principum st pe oriundorum, dominatu il gregat postrema omnium nostra memor defecta ducibus ex pactis, & june feuc ut vocant, Poloniæ redintegrata e Que quidem orientalis est. Ravent quoque farrapia quondam pars M form tust, tuot que duces habuit, fic

DESCRIPTIO.

Plocensis, & pleraque omnes. Prusregia præter meridionale latus, od jam eit expositium, ab occatu uldiorem Pomeraniam confinem ha-. A septentrione sinu Bultheo seu nedico, five Codano : ab ortu Prutducali cingitur. Tribus autem letras dillincta eft, Culmensi, Marixburnsi, & Pomeranica. Quarum hæc cidentalis est: Religua dua, Viliula mine abilla diremptæ, orientales. his autem Culmensis ad meridiem Stat, Mariæl urgenfis vero ad fer tëonem. Varmia, & ipsa pars est Prusregiæ, ad aquilonem feu euroaquinem vergens, ducali fere undique icta, & ab ea quodam tempore marem in modum accita: Marieburgenn quoque satrapiam contingit: Nec ulla farrapia cenferur, fubjecta epipo suo, & sacro Ecclesiæ ejus colie-2, Regis Poloni Majeliatem agnoentibus. Michaloviense autem terrivium elt in satragia Culmensi, Masorac Dobino finitimum: olim pars aloviæ. Ducalis Pruffiæ (ut eam quoor quo magis perfricua fir hæc Poloand descriptio, hie obiter attingamus) ræter regiam Prussiam, limes est, à eptentrione mare Sarmaticum, cum cu Curoniensi, & ora Livoniæ: Ab

#### 46 POLONIAE

Ab ortu Samogitia, cateraque Litha nia: A meridie vero Masovia. Satu piam canullam habet:præfecturas pa multas. Olim Prudia priufquam is jugum Christi misla est, alios fines la buit, & aliter divifa fuit. Fuit autemi decem regionibus sive tractibus desu pta: videlicet Pome laniensi, in quoi Marieburgum, Christiburgum, Qui num siveMariçverderum:Pogesania si, in quo est Elbinga & Holland Erminio sive Varmiensi, qui retir ctiam nunc in linguaGermanica ven nomen, & Ermeland vocatur: Nata I am march on Beating it gr Cauciburgum: Sambienfi, in quo fur ) regius five Kænixberga & Loa ! · : Nadravensi, quo Tapelacoo Insterburgum, & Vonsdorfia con: nentur: Salavensi, in quo est Ragne & Labia: Sudino, qui & ipse nome fuum retinet,& ad Aquilonem ortun que æstivum inter utrumque Habue & mare longe prominet: Barthen. cuo Rastenburgum, Barthesteinus & Resla sive Reselia continentur: Salindo, qui nescio an is sit, in qu Galindas populos ponit Ptolomæu In his Sudinus tractus fuit primarit opibus & viribus maxime pollens, I, ut ad tex millia equitum, peditú etiai inger,

DESCRIPTIO. zentem numerum conficeret. Cato man publice minimum e sar l'e actos, politum vero deceni nella tom ele pomit. fivera fint ca , que os in vereto enodam libro Centrames lingua er prode, intisa Caterum timen is tracins, & Pomerana, Pomir, non Prudie partesticie. Sel esserte aprolòquan un Rabia opam "Obram Lonnula vocatit, latere ocusdad nino i Polome innerur. A prontione Rusiam albam & Volvaann labet: Ab auftro Vrg sialle, sative com' im Ceculos. & nonna !in Mobian repartemation, it con a-'n terra qui docuce appellatur. Nam at la Meldavia five Valacia, qua Lolle quoque lungitur, magis ett Pritalis Ruffin. Continet Ruffa de la fatrapias, nempe Bel enfem, oute A Welvi, am & Lithuaniam vergit,& LA , pre peculiarites Ruffica & Leorentis dicitur, aufralem magis & mi utalem: Nifi quod Chelmentis t atas erus non eviguus ad reptentiron mistiam ultra Pelfensem prominet, & Polethæ finitimus eit. Red juum autem orientale latus einsdem Rudiæ ac retiu. Polonici regni, claudit Podolia, ad aquilone & euro alba Ruslia, à extero ortu valtis campis Tartaricis atque

AS POLONIAE

atque Turcicis, ut diximus, à meris vero Moldaviæ continens: Totats una satrapia censetur, quam Podos cam vocant. Olim Podolia & Rufi. tam ea, que nune Polonie pars; quam ea, que est in dicione Lithuai rum & Moschorum, suos habuit ces, quemadmodum luculentius. fien limus in hilloma: Quorum fii cum late propagata effet, partim i tese intettmis dididis atque civili. bellis confecit, partim à Polovueils, Gothi fuitle videntur, ac Tartaris tupata partim Polonorum & Lith norum adjuncta est imperio, paru in nomen & jus de se ortorum N schorum transije. Extant etiam nu permulti, ducale nomen, led plerie nudum propemodum, resinentes: ter Polonos vero nulla ducum sup est memoria. Hi nunc sunt Polony quatenus Lic cam deteriptimus, fin hæ partes.

# Soli calique qualitates.

aprica, maxime qua ad occidente folem & septentrionem vergit. & que penitus one ataus est Podolia, ac nomine ipso declivitatem præse se vicinorum Moldaviæ, Russiæ & V

in montanorum intuitu. Miner donia itidem atque Ru lia, quo prees accedit ad fines Vingaria: Locarias montana est & tylvestins Quo lenes autem inde recedit, co linius de-"s eft, magique culta & meliore eba. Tametu in meditullio quoque ndominiensis satropio, aliqua exparleniter montoia, seu velius clive sa i. Prudia pleta pie eninis, excepta arithurgenfi i map agga ad Habem mare vergit, collibus melliter & ed : tilitatem amanitatemone coa moed...incia eff. Itenique pa s non ir l'a uiaviæ. Montes Sarn atici, qui looniam & Rufham ab Vngana dinunt, aidai & tylveltres, non ignoti Intetiam veteribes Geographic & Hioricis. It in his celebras est ingrinais aspat sus, quem nes Crempacum, ni raior, vocamus Alii Bietriedi, Media. urra, Vapienna, vernacula l'ugua apa llati, externis ignoti funt. In mediilho veto minoris Pelonia Exterius t, qualitu dicas calvam, fire calva-.um, in quo monastenum ett, S.C.u-.s r.on.inc lignoque celabre : & Vava-15, arez Cracoviculi quam tuo iplico coamen bilier. & is m quo fitum est Henticel evierte monasterium, quant . 'a. a n'atine monachi, ni talier, 'n-

#### O POLONIAE

colar appellavere. Sylvestris sane fuit! perioribus ten poribas plecaque omi Polonia: Ex cone autem tempore, quo habitari copit, an postea postiu rellorumque incommedis co redal! non liquet. Sed Sigismundi senior fil que ejus Sigismundi Augusti, opi mo: um & mitifimorum, tapientiur que regum studio, diurumam pace 1.acta, nune ubique diligenter ex e tut, frugum leguminumque ferax, pratis abundans. Nec tamen deeft : iam nune fylvarum copia. Neque en eæ penitus exciduntur & extirpanti partim propter pascua & mellinc partin propter adinciorum mat riam, & ligna mitizando frigori ut at necesiaria, partim etiam propter pon vel arenosi soli sterilitatem. Su autem sylvæ pleræque piceæ, quern faginæ, & abiegnæ: Ac piceæ quide fere in planis & arenosis locis, abieg. & saginæ in montanis, quernæ in uts que, sed uberiore gleba præditis. Mul sunt etiam in planis juxta ac montas locis mixtim omni genere arbort refertæ, & pascuis opimæ. Ex his ab tes, tiliæ, pice.e, quercus, apum alv. riis gravide fiunt, materiamque æd ciis navium ac domorum, malis, tallis, & vafis af tam, ut & taxi & tereb

hi, suppeditant: Quercus & sagi etiam eaftum uberem porcis ferifque præent. Omnes autem focolum, & foraacum, furnorumque ignibus alimena subministrant. Tanta est enim vis rigoris in his regionibus interdum, ut adicitus arescant arbores, & aqua ex rditiori loco effusa, priusquam terram contigerit, in glaciem concrescat. Laus quidem & paludes & flumina duoous tribusve mensibus hibernis, nonhunquam autem vel in quintum ac extum usque glacie concreta, non niolo pediubus, verumetiam equitibus & .urribus ac plaustris, quamvis oneratis, multis simul longo spatio pervia & secura præbent itinera. Equidem quodam tempore ultima die mensis Martii Vistulam in Matovia, per firmam adhuc glaciem, cum curru & quadrigis & aliquot equitum comitatu transivi. Hac etiam præterita hyeme in Prussia glacialis piscatio in lacubus post initum Novembris coepta, duravit per totum Martium: gelu autem per totum Aprilem. In tanta autem cali mten perie pomaria tamen funt non infrequentia. & fructuota, ad Vistulam prætertim, & in tuburbanis Cracovienfibus, Sendomiriensibus, Variaviensi-

bin-

bus, Torunensibus, Gdanensibus: El-

POLONIAE beroensibus itom, beauniburgensibu Veltentibus & Bookmanicus, lie remotioribus à Vistula, totoque trat Submentation to be semerenii. In qu tus pactum, mal aum, piunorur perficorum, ceratorum, & nucum be nuas & varietas certat cum Vingarie & Italicis. Sunt & vites, quarum uv in minore Polonia esui quidem ne in maves mat, præfertim fi æflas 8c a tumnus temperiem suam servent : se vinum inde expressum acerbius, u defecatum est. Aliquanto suavius copiesius exprinitur apud Creina Sinfir in finibus majoris Polonia. 1 pud Torumari quoque in Prusha v nea colicaj ere non intelicitar, ut a dio. Neque notat folum Polonicu castaneas, mora, cotonea, ficus, am gdalas, per ones, n elopepones, herb & fleres on his generis, & alias he tentes Italiæ delitias, palatinarium qu lenocinia, si adhibeatur cultura di guntior,& à gelu custodia. Nec metal fo.iil aque defunt in mentanis:plum quidem intermixto argento apud I cussim, Slacoviam, Chranoviam, Novagoram oppida satrapiæ Crac viensis, & in finibus Silchæ: arger vivie; ud Iustanum in Rudla: æris larumi, & pirmbi iten, apud Chen. TIC

DESCRIPTIO. 10s: ferri plurenis in locis (Vlve Cribii): i tri apud Vidiciam & alipii falis apud Boomasa & Velifeam in fatrapia Craoviensi, & apud Haliciam, Coloneiam, Solum, (quod quidem a fale iomen habet,, & alis complutibus in ceis Ru liæ. Ac in Rusha quidem id ex iqua ex profundis puteis hausta decopuitur, & partim in modum faring vel nivis minutum relinquitur, partin in ruliula contormatur: in trastu vero Pracoviensi partim lapidea daritic loidum initar ingentium favorum & upium in fabterrancis specubus, alte late que excavatis, & villas, templa.oppulaque superædineata sustinentibus, ferro excinditar, comminutamque deinde, & mola tritum, ad usus hominum accommodatur; partim & ipium ex aqua injectis lapidei falis frustulis & quinquilles, que lecantibus id abradunrur, decoquitur. Color lapidei in matla lividur en fere, ac luto respersus. Candidum, & in modum crystalli pellucidum, rarius ell. Tritum candet aliud allo magis. Cochum vero despumatis tordibus aundidiffimum redditur, nivi non di limite. Fertur, in falinis Bochnensibus reperiri quiddam pici concrece timile, quod vocant carbunculum: Qued tritum & epotum folyat alvum.

54 POLONIAE

Ibidem exaudiuntur nonnunquam ca num, gallorum, & allorum anima hum assimulate voces in profundis mis specubusid que mali & incomme di aliculus imminentis portentu vu so haberur. In majore quoque Polon apud Pincum falinæ funt, verum ti nuiores. Sunt etiam in confinio O ven simensis territorii & Scepusii aqui falie, unde falem coctam vidimus reexhibitum. Salinæ tamen nullæ fun Porro in defertis Podalia, & Borythi ni vicinis locis, lacus est, cujus aqu sereno & ardente sole, in solidum s. lem concrescit, ita ut homines cur jumentis & curribus in eo tanquam i glacie versentur, scetumque in frutarbitiatu suo avchant. Quamprimui autem pluit, folvitur illa glacies no fine periculo infistentium. Apud Biezum vero siveBeciam opridum in sut montana regione, vitriolum effodi, a in viridem lapideamque duritiem de coqui, nuper copit: Coppervea fer, he est, æris aquam, Germani, & nostrate item, appellant. Antiquitus autem i confluttur ad æris metalla in Scepufic Marmor quoque & alabafter quibu dam in locis etiodiuntur. Eff in major Polonia prope Sremum oppidum co lis, ubi (res incredibilis; sed à mult COLL

DESCRIPTIO.

infirmatur) olle, amphore, cacabi, aliarum figurarum vafa fictilia fijonnateuntur, & füb terra effodiuntur rollia, in aerem autem prolata dureunt. Vidi unum arque alterum, quod ide erutum eile dicebatur, rude, nec atis bene conformatum. Porro in nari Sarmatico Pruffiam alluente colgitur succinum, sive electrum; (amram ctiam externi vocant.) quod flutibus appulsum ad littora, homines judi obviam euntes parvis retibus exlimint & extrahunt, molle primum, led mov in acre durescit, tornoque ac calpro varie conformatur. In lacubus quoque nonnullis à mari remotioribus id reperitur: ut in Pissia Episcopæ Varmiensis, modicum tamen. Quin & in editioribus locis foila altius humo fertur inveniri. Spumane maris concreta id sit, an succus & gummi arboris, an quippiam aliud, non est hujus loci dispittare. Est sane leve & pellucidum: Estque fulvum & candidum: Candido majus pretium. Ferunt, si incendatur, odore venenum necari. Vifuntur in nonnullis fruttulis formica, musex, culices & alia insecta, non arte, sed vel opificio naturæ, vel fortuitis caffeus inclufa.

D 4 Flu-

Flumina Polonia.

Aquis irrigua est pleraque om Polonia: :ed fluvios navigabiles n multos habet: Præcipui sunt Viste Donaiecius, Sanus; Vieper, quasi q dicat porcum; Varta, Notessius, Nest Prutas, Bugus, Bohus five Bogus, P petius, Naiva, Drevancia. Nam Od quem veteribus Gutalum seu Viadi esse volunt, in confinio Moravia Silehæ existens, & per hanc secundu Polonia limitem, per que Mareniam Pomeraniam ulterierem permean inna Sceamum in Venedicum finu d. currit. Olim intra fines Poloniæ tu eliebatus tum decurrenat Nieper R fram a bam, aque connuem redelia ahatns, lorgo tracta in pontum Eu num agud Ociacoviam munitione l'artaricam sele exonerat, ortus Moschovia. Borytthenes is est veteril Græcis & Latinis, omnium scriptoru confeniu, preter Pernardum Vape vium. Qui fin. iliudine nominis, credibile ett, adductus, Borytthene vuit este Berezinam: qui in Niepru. ab æstivo occasu influit, minor eo. ignobil or. Vittula in Cessinensi ora Sarmaticis montibus exoriens, versi æstivum occulum & septentrioner

DESCRIPTIO.

57

imum, mox versus orientem aliamtisper, deinde a Sendo nuia vers festentrionem rui sus per nunorem doniam decurrit. A Variavia vero .ius ad occasium aquinoct.alem, & ox æstivum slexus, Maloviam interit, Dobrinumque à reliqua Cuiavia rimit. Vbi autem Prussiæ fines attit, in septentrionem reflexus, deinps mediam eam dividit. Supra Marburgum autem in duos alveos prætis aggeribus objectis fectus, intulam fignem & fertilem, quam Zulavam ajorem vocant nostri, efficit, & noen amittit. Ac finister quidem alveus, ai major est, Lenivuca, dexter vero 'ogatus vocatur: Quorum nic in Ha-'um lacum tribus offiis, ille vero duous partim in eundem Habum, partim n mare infra Gdanum sese exonerat, ingutudinis quidem gradu 41, latitu-, his vero (4. Fontes autem Vistulæ .nt longitudinis itidem 41 gradu, lauudinis 49, minuto 20. Fluens autem mplius centum milliarium Polonicoum spatio Vistula, Solam, Premsam, ocavam, Donaiecium, Villocam Ropa auctam, Nidam, Sanum, Viepram, · ilciam receptis Drevicia & Volboria, suram, Narvam cum Bugo, Drevanliam, Berdam, Oilam, & Motlaviam minora

18 POLONIAL minora flumma excipit : & Ofuer mum, Zatoriam, Cracoviam, Cazir. riam, Sendomiriam, Varsaviam, PA foum, Vladislaviam, Teruniam, Ci mam, Grudenrum, Quizinum, N vum, Gnevum sive Mevam, Mariæbi gum, Derlaviam, & Gdanum urbes ep; ida non ignobilia præterfluit. 1 ces item Lipoveciam, Nepolomia Coremum, Zavichottum, Cervenscu Monasterium, Zacrocimum, Villeg dum, Sochacioviam, Dobrinum, I brovunicos, Racianzum, Sluzovia: Dyboviam, Nieiloviam, Starigradu five Althaufum, & Suece, & adnære tes eis vicos alluit. Donajecius Iqu nomen parvum Danubinin fignific ex eitdem Sarmaticis jugis non long V.foilæ fontibus paulo orientalior ortus, per Scepulium & Submortant tractum decurrit, Sorsienumque Mudmam, & Melitinum arces & Sa deciam oppidum, ubi Popritto aus tur, pixterlapfus, non longe ab Optovecio vico Vistulæ miscetur. San a Biefeiado jugis, longitudinis gr. 4 latitudinis 48, minuto 30, nascens, vertus feptentii mem & occasium æt vum profluers, posteaquam Liefeu-Sebenum, Sanacum, Brozoviam, Pr mid am, Radimnum, Iarollavia: Lez.

ezeikum, Ru liv arces & oppida præeigreilu- ett , Viilocumque alium a Villoca, & Viatum minores fluvios in e recipit, apud Sendomiriam oppiflum long gr. 44 fere, lat. 50, minuto o, Viltu...n & ipfe fubit. Varta apud Cromoloviam fatrapiæ Cracovientis oppidum ortus, longitudinis gradu 40, min. 50, latitudinis gradu 50, min. 30, per Siradiensem satrapiam & matorem Poloniam versus occasum æstirum fere decurrit, Olltinum, Censto-.: hoviam, Mestoviam, Siradiam, Vartram, Vneoviam, Colum, Cominum, Pyidros, Sremum, Curnicum, Poinaniam urbem, Obornicos, Stobniciam, VVroncos, Siracoviam, Mezichodum, oppida & vicos cum adjunctis arcibus, & Landilbergam veteris Marchiæ præterfluens, Nyrumque, VVresmiam, Velinam, Profiniam, Obram, & Notellium minores fluvios excipiens: & apad Costrinum oppidum, in Odram e Silesia occurrentem influit, long. grad.37, lat.52, min.50. Notessius vero apud Crusuiciam Cuiaviæ oppidum è Coblo lacu existens, & ipse per majorem Poloniam versus occasum hybernum means, Pacoflum ambie: Labissinum, Naclum, Pilam, Vice Drenumque arces & oppida præterlabitur. Neiter.

### 60. POLONIAE

fie. . ruem Tyram vete. il us vocari lunt, in Russia è Sarmaticis junis 1 longe à Tybisci & Sani fontibus oru intro venus Aqu le nem profluit, de de ad ortum conversus, Bistriciam, pam, Serceum Rudicina, ahum à V. chico, Sbrucium, Smotricium, Vícia & Moraquam ignobiliora flun ina forbet, & Zidacioviam, Haliciam, C fibiefos, Cervonum, Chocimum, Vachie, & chaquadam optida prat Laptus, intra Poulue Podoliam a Va chia longo spatio dividit: Ad evt mum deflexo nonnihil in meridie alveo, sapra Bialogrodum urbem Sc thream, five Turcicam, quæ & Mone Arum dicitur, in Pontum Euxinum ve continentem ei Obidovum lacu influit, long. gr. 53, lat. 47, min. 4 Bugus in Rusha & ipfe non longe: Oateo oppido, long. 21.46 lat. 49, ex riens, & primum in occasium, mox septentrionem secundam occidenta Latus Volyniæ tendens, postremo. occasium reflexus, ubi I oleslensem tr. ctum, receptis Volodaroa Bello, Rat Sumia, Muchavelio Haviis, emente est, & Pateum, Godecum, Grodium Lubomham Ruthea, Breffeque, Jane viam, Drochkeinum Poletlensia, & Cameneciam Maloviticam oppid præ

D) SCRIPTIO. extergrallas cit, apud serocecium vi-101, long. gr. 43, lat. 52, min. 40. Nairaleitentione & ortu alevo c Limanu profluenti ægre nincetur, nivoiem thum retinens aliquanidiu. "co multo inferius victor Narva apud Fruid ruotum oppidum Viituiam tuit. Ist autem peculiaris Narva natu-In heat & Disposities annotavit, quod on tert venenota animalia, un jue ad-. ut ferpentes, qui navibus Bugo deatis a Il aferint, edito fibno refugiant, un primum ad aquam ejus fluminis ett gerint. Pripatius in Chelmensi tratu e palade non longe à Lubomlia diens, lorg.gr. 47, lat. 50, prater seciduum & septentifenale latus Vovnie, divertus a Bugo, per Russam al am longo spatio versus orientem elem progreditur, & cum nonnellis Mas, tum Styro, Turo, Slucio, Suillocio 2 at dibus fievis auctus, Nieprum five wryfillene tupra Kioviam fubit, long. gi, silatise fere. Bolius autem, five Bo-215, è palade errus in finibus Podolir, org gr. 49, lat. 49, min. 30, itidem ter Ry liam albam meridionalio: Ionto to rarum tractuadoreum tendicad oure num deflexo in metid.cia cu.fu, a iple in Borylihenem non longe ab

chasejus, long. grad. (j, lat. 48, fele

exemu-

exonerat. Protuce ego n critium ! maticorum, le ngitud.gr. 46, n in lat. 47, min. 30, versus aquilonem Pocuce delaptus, & Colomeiam Sr. tinumque præterlaptus, inde per V. chiam five Moldaviam primum oric ralis, deinde auttralis versus Bulgari. in Danubium decurrit, long. gr. lat. 45 fere. In Prussia vero Alla & P faria, non longis inter se spatiis o: vertus septentionem fluunt: Et Pat ria quidem infra Olstinecium, s Hochsteinum, (ut vocant German ducale oppidum existens, Morans Libstadia, Brunsberga. & Helgebe oppidis præteritis, Habum lacum si it, long. gradu 42, min. 34, latit. 4 Alla five Alna vero supra A.lesteina S. Collegii Varmiensis arcem & opdum, cui etiam nomen dedit, oriet præteritis Vartemberga, Guteftad Heilsberga, sive Allesberga, Varmie fibus, & Bartheffeino, Sipelbeino, F delandia, Allemburgo, ducalibus opi dis, apud Velani Prægolæ, ab ortu l berno per ducalem Prustiam decurre ti, miscetur, & cum eo infra Kæni bergam, hoc ell, Regium montem t ben., long.gr. 43, lat. 54, Habo lacu 1 cipitur. Drevantia vero non ita long ab iis intervallo oriens, diversoq

Descriptio. 6; catu vertus Austrum fluens, super pruniam à Vistula excipitur. Atque ie de fluminibus nune sufficient.

# Laus Polinie & Pruffia.

Lacubus, piscosis inprimis, abundat udia. In Lis nominatissimus est Ha-15, cujus modo mentionem fecimus: iem etiam recens mare vulgo vo-. nt: Ad quindecim milliaria in longidinem, inter Gdanum & Regium ontem urbes, secundum mare pans, & ab eo angusta insula, quæ Nenga appellatur, disjunctus: In latitunem vero duo milliaria plus minus. c Elbingam quiden, urbem non leno spacio ad.picit, eique portum effiit, ejuldem nominis flumine navigaili influente. Tolkemitam vero, raun.bergam, (cui basilica Varmiensis 1 modum arcis munita impendet,) algam, Brandeburgum, & Fisshautum Ppida & arces alluit, receptique, ut lixi, Vistula & Prægola, & aliis minothus fluminibus, apud Locstete arcem nari mifeetur. Hoc aliquanto amplior acus alter est eodem nomine, cognonento Curonienfis, in Prussia ducali, in quo sunt ostia Nemenis sluvii Mernelam vocant Germani) per Lithuaniam defluentis. Inter hos duos Habos

8

& mare penitada eli, que & ina riaga, ted Culonientis, appellorus, ces & oppida continens. Secundi hos est Diumus sie e Drautenus lac in Mariæburgensi satrapia, unde Elb ga deme i profluit: "artecinus Luba Ren lina, & Vicciainus in Culmer In Pomeran co vero Studizonag quali que flatum veltatum a guic dicat, inter Choiniciam, Slochovia ac Tuchol am egada, to tem in l 1 i.m spatio longus, quinque la rus: V de Berda flavius profluen "per Cren scum, Lubovum, & Charsicovum r nores lacus in Vistulam influit inc By dooftiam. Nec ignobiliores his fi Vidice, Lubscus, Oiliecinus in eode tractu: Alii minores. Sunt & in V. miensi ditione non pauci: Præcij vero Dadaius, Zainus, Vadangus, 1 ha, Blanke, quan alin, Sinte, L genaux, Lemangius, Elangus, Plau cus, Vulpingus, Clebergus, Cosnici Obelus, Marangus, & am complui Sunt & in ducali Prussia multi & grades, quos omittimus. Havet & tal. Polonia & Cuiavia nonnullos pa. sosque. In quitas Gopla prince; s c quinque nomiaria patens in longafemis in latum. Secundum here hi Blendaus, Povizus, Slesiaus, San Phy

DESCRIPTIO. ednicia, Niezamyslus, Vonicka, I ounice, Pcievus, Lubitovus, Dravuus, Noblim, Tulangus, Ielen, & Ledicia, in cujos infula Cnefnerific bali-La initio condita fuide, indeque proter difficilem aditum, in eum, quo unc est, locum translata esse putatur, uemadmodum Diugosius memorat. a Cuiavia vero Tur, Lanscus, Bielicus, apotinus, Orlie, Berdovus, Borrmoas, Crevianta: Et in Dobrinensi trala Gorznus, Mocovus & Scampleus, inores aliquanto superioribus. Pro acubus minor Polonia, Silesia, Rusa, ac Podolia pitcinas hal ent arte mamode factas permultas de grandes. Von carent tamen & lacubus, Lublisensis maxime & Chelmensis tractus. Equibus Biale, hoc est, Albus, per antihighin he dictus, pratereundus non il: Cujus aqua Aprili & Majo mensius fuscos reddit lavantes: Pisces autem unquidimos profert, qui braini, à notratibus autem clescii vocantur. Est & in Beliensi lacus Crinice, non amplus, veium profundus. De quo illud memorabile annotavit idem Dlugofius, quod certis temporibus altero val terno quoq, anno cum mogicu fluctus attoliens exhamicur prope ad fundum u. jue, aquis vicini montis caverna? iub.

### 66 POLONIAE

subcuntibus. Atque ibi tunc facile p hen luntur pisces in aqua vadabi Pott dies aliquot ca refluit. In cæte lacubus, atque etiam in majoribus scinis & Auminibus, hyberno tempo commodores fere sunt piscation quam æffate, pertusa certis interv lis glacie, retique per majus foramen aquam immitlo: quod longis funib ad perticas alligatis hominum equ rumve opera longo spacio in diversu tractum, coeuntibus rinfus piscato bus, alio foramine pitcibus refertu extrahitur. Sunt autem eadem ger ra pileium in lacubus & pileinis. Vti bique enim sunt lupi, sive lucei, pr. mi, percæ, rhomt i, (fi mode fic app: landi funt ii, quos nos caraffios di mus,) jumi fendacii, cirtæ, five cert à delitiis, ni fallor, apud Germanos n men fortitæ, tineæ, anguillæ, rubocu carpones, quos reginas vocant Ita Latini Cyprinos, quemadmodum vi Ioannes Dubravius Olomucenfis Er scopus. Tametsi minus trequentes funt in lacubus, quam in pacinis: I quas parvuli tanquam in vivaria fti diose includuntur. Ferunt etiam laci ponnulli eos, quos sulvizas & sielav. hostrates, Germani marenas vocan liluis est dulcis & lapidus, aleci sim

DESCRIPTIO.

6.7

s. Fluviatiles vero funt cum iidem ere omnes, tum delicati inprimis, tru-1, barbo, five mullus, (barvenair voant,) fundulus, oculata, quæ lamprea quoque dicitur, alosa, sive hochoha, cujus jecur potislimum est in deliiis: à nostratibus mientus vocatur. temque lipien, sliz, berzana, ucleia, ildez, & quæ bialariba, hoc eil, albus iteis, à nostratibus appellatur : quibus atina nomina dare non habemus. Quanquam quid vetat, Alberti Magni, c aliorum scriptorum, qui ejusmodi es persecuti sunt, exemplo, eos vertaculis nominibus ad latinum fonum onformatis appellare? Quod in tupeioril us quoque nonnullis factum est. Cancris & anguillis abundat inprimis Nida fluvius. Anguillis etiam & stintis · labus, & alii nonnulli lacus Prustici. warmis pitcieus non admodum abundat ea regio. Nobiles autem præcipue unt haleces, quos haringas Germani cocant, quorum sale conditorum matimus est vulgo usus in tota Polonia, atque adeo in Lithuania quoque, Boë-'ma, Silefia, Moravia & Vngaria. Tan-'a corum copia est. Sed in Pruisia pau-'ci prehenduntur: A Cymbrica autem Chertonelo, & Scandia, & ex Oceano "Germanico plurimi & optimi navibus

POLONIAE 83 co importantur. Pomuchlæ non funt, neque passeres. Salmonem 's clocem, & fin. onem, inter marin nean fluviatiles numerem : nettio. trobique quidem pr hendunun: Se mari furfum fluminum certis tenge bus enatant, transilientes obiraccia. quibus cua ninfitie is capits cuile tis capiuntur. Tanto funt autem n viores, quanto longius à mari & 11: recelleumt. Quan univerie paces ile. in Huviis juvia de lacel e- & mari vi. zant, fapidiores sunt in fluviis, qua in man vel lacul us capti. Non en prætereunda quarundam aquari non vulgaris natura. Est in Scepu rivus ex arduis montibus profluei cujus guttæ in lapideam duritier i ce crescunt, ita ut ex is fronte chita fulcra sustentantin canales, quibus vus ille ad moletrinas deduciur. Est fons five lacus possibertem aquari vaporem envicens, cujus non me. guliu, fed et am attiatu anin alia & a necantur. Sunt ctiam nonnullis in l ers Poloniæ scaturigines tepidarun: quarum, sulsuris & aluminis odore redelentiam, quibus scabies & ulec hominum & jumentorum curanti Sed nes an activities ad te restres animantes transcamus. An

## Animantia & fera Polonia.

L ferarum animantium genere fert pe regio cor iam leporum dorcarum, moramicanicalorum quoque alleu-: cervorum etiam, & aprorum, & weam, & luporum nonnulus in los.ln primis autem Nepolomicer.fis 85 adomiensis saltus nobiles sunt cerforum venationibus. Et horum aum, & onagrorum atque bisontium, usha ducahs, cique finitima Maloa, ferav eft, & inprimis Podoba: wie gminatim in campis non modo hæ de, verumetiam feri e jui pateuntur. it autom bitons prograndis, verum erniculima fera, magnis & introuus :a.ter incurvis cornil us nigris armaa, quibus equum cum sellore corretum in sublime identidem jastat, & bores mediocricraffitudine evertit. Magnitudais eju. illud quoque eft at gumentum, quod in capite ejus inter comua, duo, imo tres etiam homines, ollunt considere. Habet villosum &c 1 ... dum corium, & fub mento palea-. 1a. Caro ejus fale condita in delitiis est magnatibus & principal us. Cornustonorum, & ob id venatoribus in usu est. Austum fen zanbrum vocant nottrates:Imo & Græci recentiores: Onager E 3

POLONIAE vero los appellatur. Alcem hanc e volunt: De qua scribunt Plinius, nonnulli alii ex veteril us. I era est lo gis crutibus & auribus, aliquanto m jor equo, colore casio & sulco, m capite cornuto: Cuius ungula posteri rum ciurum, si Autumni initio spira ti adliue detecentur, expetitur, con tiali prætertim morbo laborantib salutaris. Ferunt etiam capreas nio rana loca, Vngariæ finitima. Cæteru mi, hocett, boves is lvestres, quos n thuros dicimus, in solis Masovitic tylvis apud Vyskitcos extant. Et h rum quidem ferarum carnes aptæ fuhumano ciui: Cultui vero pelles su ministrant panthera, sive is est lupi cervarius, (ris appellatur à nostratibus maculosis ventre & pedibus: quæ pa tes maxime in precio sunt. marte five mardures, quas cunas dicimu vulpes, lupi, rosomaci. lutri item ! calores amphibia. Atque horum, c. florum, inquam, caudæ etiam inte delicatos cibos & pro pifeibus haber tur, reliqua carne inutili propemo dum. Extruit autem sibi hoc anim: cubile ligneum in marginibus flumi num & lacuam, cameris compluribi aliis super alias dutinctum, ac secun dum merementum aquæ domicileur mutat

utat, ita ut cauda natante reliquum orpus in ficco maneat. Pellem habet dorso hispidam, sed mollem: unde ubriæ fiunt exornandis veitibus hiernis & pileis. Visorum quoque volæ ım digitis esitantur: pelles etiam strailæ vestis usum præbent. Quin & vene his famulos coperunt ii, qui teroili videri volunt. Cuniculi, lepores, .. Ciuri cultui juxta ac esui apti sunt. cant etiam in Podolia animalia sciurrum vel cuniculorum magnitudine, n cavernis degentia, varias & macuntas pelles habentia, quæ & iptæ ad veitum & pallia fæminarum expetunur. Crzecicos vulgo vocant. Omni utem genere ferarum magis abundat ithuania, propter vastitatem sylvetrem. De bisontium venatione seire peræ pretium etc, quod in campis Polelleis segregati ex agmine singuli ab quitibus fagittariis ordine in gyrum Impolitis conficiuntur. Vnus enin, post itatisque equis refugiunt. Efferata autem iha ictu & vulnere, refugientem Intequitur. Interim ferit eam alius: Quem illa rursus priore dimido intejuitur, donce defatigata labore & vulne ibus concidat. In sylvis vero ii deprehensi oportuno aliquo loco, de ectu arbo-E 4

72 POLONIAE

arborum à rufficanis hominibus ad coadtie, quani intra : pes inciudunti plures et am quam fit gu'i, ita ut et. gere inde non postint. Deinde extruc ex tempore principibus & magnatib ac fœminis cavea five tabulato editi ri, ex quo tuto spectare podint, ver tores cum venabulis ad faam quitq arborem diponuntur. Mox ab equ eil is, firepitu & clamore, admiiliq canum, fera exentata e vepretis in n dium propellitur. Que à venatore pe arborem latente, ut cuique mas me appropin qua, efferata ictu, arb rem, cujus objectu ille se tegit, corr bus petit, & com arbor sit gracilio quam ut ambobus cornibus in ca podicinipingere, fronte actoro co pous nifu in cam incumbit, corniba utrinque prominentabus. Vrget int rim temel adactora in præcordia fe rum venator, seniim cedens appeten fe fer a ac circum arborem gyranti:ne defunt canes grandiores morfibus acjuvantes, donec ea chailmata vel d farigata prost is concidat. Quod si ve natorictum fruit atus fit, aut mint oportune intulerit, aut à scractiat correstus & procule, cas fue ir, aliqu è vicinioribus rubrum pannum fer objectar. Hoc enim colore maxis

DESCRIPTIO. cratur. Ibi ea dimisso priori, hunc tit, resipientem se ad mam arborem, ab eo feritur & conficitur. Linguæ is contactus vitatur, qua longius exta attrahit ad se hominem, si vel exen am vestis ejus oram contingat. Lit nim ea scabra. Vrsi vero, quamvis rægrandes, etiam vivi capiuntur, reti nplicati, venatoribus compluribus mul accurrentibus, & ligneis turcis aput pedesque feræ ad terram depriientieus, donec ea tune constringaur. Constricta in arcam ligneam conluditur, ita, ut se commovere nequeat, & avel.itur. Vnde post, ubi libium eit, ad speciaculum & urbanam el campestrem venationem emittiur. Sie autem colligatur, ut uno tractu unis ex arca prominens solvatur. Vidinus aliquando in spectaculo equulum, & juidem castratum, cum urio prægrandi committum, qui ex intervallo accurrent, obverto tergo calcibus ursum perebat & reingiebat, urto ad ftiprom, laxiore tamen fune, alligato. Sed alia persequamur. De jumentorum genere. Bobus & equis abundat Polovia: camelis, afinis, & mulis caret. Aliende ii nonnunquam adducuntur, sel non durant. Ovium item & capiarum ferax est.

ES

Vois-

### Volucria Polonia.

Avium quoque magnam habet c piam. Prater altiks autem, nempe ! los gallinaceos, dotr efficos juxta ac dicos, (qui nuper adeo invecti sur anseres, anates, & columbas.in del hæsunt: Lygargus, quem quidam stardam vocant, eo quod tardior propter molem corporis, & vix à ter evolet: pavo, grus, cygnas, perdix,b nola, coturnix, siurnus, sive starnus, quæ cietrzem & cieciorca, & glutlet quali surdaster, à nostratibus vocanti Et ut rapaces, aquilas, falcones, ac. pitres, milios, vultures, nisos, arde: & multas alias mittamus, minoru quoque avicularum aptarum esni i gens est copia. In his nobilis ingrin ca, quæ in solis fere Loviciensibus can pis cum nive existit ac disparet: avicu patière non multo major:quam à nisniegulam vocamus. Turdus rarior el itemque pardua, quain ita vocami nomine vernaculo, quando latinur non habenius, avis eft fylvestris, gall na non multo minor, in campis Rut ficis & Podolicie. In indem reperiuntu coturnices virentibus pedil us quarum ens spasmum inducit. Ex avil us ma joses acque teneriores lub hyenis in: tiun

DESCRIPTIO.

m gregatim avolant, vereque novo leunt: Nonnuilæ minores, velut hindines & cypseli, implicitis interse dibus & alis conglobata in lacus, Indes, & pilcinas lese immergunt, ac re novo emergunt, & explicantes e evolant. Hiberno quidem tempore tibus extractæ à pitcantibus, sine ullo . isu & motu, & ad ignem admote, . I in hypocaustis calidis positæ, revi-Junt & evolant, sed statim lese fiime, vel ignis calore atque vapore inlito, emoriuntur. Cæteræ hvemis derantiores, in svlvis vel circum doos & villas vitam degunt. Nec plura inc de situ, ubertate & omni descritione Polonia.

> Idioma, mores & ingenia Polonorum.

Centi Polonæ sicut originem, ita & nguam communem esse cum Boëiis, Russis. Moschis, Croatis, Morais, Silesiis, Cassubiis, Bulgaris, Rasciis,
erbis, Illyriis, & universo nomine
lavice sea Venedico, alibi exposuimus.
ametsi dialectis ea tam varia est, ut
connulli ex his populis ægre & vix se
svicem intelligant. Cæterum ab aliis
imnibus linguis ea prorsus diversa est:
visi quod multa instrumentorum,

opc.

76 POLONIAE operum, & aliarum return ad opi & communem vitam pertinenti vocabula à finitimis, & priscis, nit lor, incolis Germanis, mutuata? Sunt hodieque non modo mercate & opifices Germani multi sparsiti ucly, us hab tantes, verum of pida ne tota & pagi pleni utentium lin a Germanica in submontana regione que finitimis Russia & Scepusio, ite que in extrema ora majoris Polore deductis eo, sicut & in Silesiam & Prufiam, quodam tempore Germa rum coloniis, & multis de plebe ce pendifui caufa tubinde immigrat bus. Quin & equetires quædam fan. antiquitus è Germania ducunt origi Cui rei argumento funt fiemmata i. infignia, & corum nonlina. Sed ja: atque etiam oppidani & pagani diut nitate temporis ac domicilii, & consi bils, magna ex parte in l'olonos traiciunt. Libenter autem & Polemij pter multum usum & commercia cu Germanis condiscunt linguam GI manicam. Libentius etiam Latina propter sacrorum titus & sacerdon icobendique utum, qui vulgati his fuit antiquitus hac lingua, cum in p vatis scripturis & epistolis, turn in ac publicis ac diplomat bus, mandat

#### DESCRIPTIO.

atie, decretif jae principam, & omarin dieum & magnitianunm. Hieculm nune, a'iquanto tamen mis. n u u. Nofu as erum lingua neque men lota est quam alia, neque cria lectuous facilis. Sed Produc incola, m mex ma exparte Germani, aut è ern anisoriundifint, in contribenactis ji diciorum Germanica lingua razis utuntur, valgo mixtim Poloni-& Germanica lo juentes. Prifei Prusquorum pertenues adhue extant reuiz, peculiarem habuerum Lal entie ab uira jue penitus diverlam. In Willia, meridionali præferviogam fere Itatier est Polonica diali Cus, quam tri acula, ex quo gens ca Polonoium Bit imperio, Polonis propter ul citam to! & militiam adverto. Tartaros bente, im figentibu, domicilia. Sunt um in Rusia Podeliaoue Armeni, nercaturam excreentes: Hebræi vero r re frequentiores, etiam in catera ck ala, præter Prusiam, sparsim epla & vicos incolentes. Vtrique lua ogea utuntur: ted & Pelonica, vel udica: Hebræi vero patlim & Ger-"attica. l'enerrarunt & Itali mercacres ar que opifices in u. bes primaas nostra fere memoria: Estque nonalus e us inguæ usus etiam a ud PeloPolonos elegantiores. Libenter e ii peregrinantur in Italia.

Civitates & oppida Polonia.

Pagis autem & vicis potissimum que etiam oppidis, gens Polona a quitus liabitat : quibus fere catteil arces adjunctæ sunt, dominorung: præfectorum domicilia. Vibes nu tas atque cultas non multas hab. Princeps est Cracovia in minore Pe nia, regum & regni domicilium : ( cum æd.sieiorum privatorum juxt. publicorum splendore atque munis ne, tum rerum omnium ad vico cultumque corporis pertinentium, mercium exoticarum copia, empo: magnis ad vitam degendam comn ditatibus, hominumque fiequent civilitate & elegantia, facile primi locum obtinet,& cum clarisGermat Italiæque urbibus certat. Germanis e tem mercatoribus abundat antiquit Neque caret Italis. Habet oportuni tem Vistulæ fluvii, quo pitces, ligna, omnis ædificiorum materia, & a quædam è vicina Silesia importanti Nonnulla criam, cum alio, tum in Pri siam des ortantur, & inde merces ex tien reportantur. Habet item ful : bana amp la & frequentia, & cum he

atque pomariis delicatis, tum vivapiteium & prædiis culta, ac tempecœli amæna. Adjuncta sunt ei duo pida: à meridie quidem Cazimiria, nte ligneo juncta, interlabente Vistu-Est tamen intermedius urbi & ponti nrinens viculus, cui nomen est Stramia. Quem flexus Vistulæ tria latera ibientis, & influentis in eum Kudaroccursus facit insulam. A septenone vero pomariis urbis continens . Cleparia, non tamen cincta moniis, ut est Cazimiria. Habet & arcem. ramplam Cracovia à latere Australi colle seu rupe, Vistulæ & Stradomiæ iminentem, mænibus turribusque unitam, & magnificis regiæ ac basilie, in qua sedes est Epitcopi, duorumse præterea delubrorum, & aliarum ivatarum domuum ædificiis exoratam. Regiam quidem Sigitmundus ix senior nostra fere memoria in eam, ax nunc visitur, formam, amplitud'ein & Iplendorem redegit. Habet Aademiam quoque omnium discipliarum atque doctrinæ studiis & pro-Mione florentem. Olim tamen, quam un, honestis disciplinis & frequentia ræceptorum juxta ac studiosorum lorentiorem, cum principes viri ornauentis patriæ magis faverent ac stude-

rent,

rent, necdum vel Literar ino in & vel ferro Turcico divexatæ, & t me subactæ essent gentes finitimæ.

ta est autem urbs ea non procul à fi bus silchæ, Vingan v & Ru hæ, lor tudinis quid m grada 42, latitud.

Secundum hanc sunt haud igno
lia oppida, in callem minore Polos
ac diœcesi Cracovi, ns. Lublinum, to
cesimo sexto milliario verius orti
altivam, long. 45 fere, lat. amplius
gradu: non spaciosum quidem, sed l
me evadificatum, & externarum go
tium, Christianarum juxta ac barba
rum, emporio nobile: Deinde Senc
miria, Sandecia, Tarnouca, Biezzi
sive Becia, Vissicia, & lleuslum &
suencimum in Siiciia.

est, æmula Cracoviæ, quinquagir milliariis ab ea d'stans, longitudii quidem gradu 39, lat. vero 52, min. jitidem commerciis & emporioGerm norum exculta. Quæ & ipsa Acac tham, opera & in mpubus loannes i irante episcopi nostra ætate sunctam, sed à successoribus ejus neglecta irabet. Nunc tamen ea cura & mun centra Episcopi Adami Coram instrutur. Habet & arcem, & basilica sede!

DESCRIPTIO. Es emque epitropi, cum oppiti Stod-Sc Valissevo, interlabente Varta imine disjunctam.

see indam hane funt oppi la Cal. , Gnesna, vetustate & Archiepiscopi
e l'assie ique nol ills, Vusunovia,
am Ire statium Comani vocani,

" stenum & Slupcia episcopi.

In Rustia Lem o long, gradu sere dictius. 49, sta qui aqui aqui agestinio a acovia milliario: Vrbs est satis muao, a, duas arces adjunctas habens; apporto civiumque elegantia & huapinitate florens, ac sede alterius Arampie Armenici atque Russici, non nobilis.

Sunt etiam oppida Pramissia & Cros
: Quorum Pramissia arce munita,
duobus epistopis, latino sive catholo, & Rutsico, cohonestata est. Chela quoque itidem duos habet episcois: sed propter oppidi seu vici immuti infrequentiam, Tartaricasque extiones, catholici episcopi catholica
asnostaviam translata est.

In l'odolia Camenecia est, urbs cum ce, natura loci manuque permuni-, triginta milliariis bene longie dians à Leopoli: versus ortum hyberam long.grad.49 ferme, lat. vero 48,

nikile

2010 POLONIAE 2010. 20. Pabetque & ipsa tuum et

fcopum.

in Masovia Varsavia est, longitue nis 43, lat. 52 gr. & minuto 20: pari s respano, hoc est, quadraginta milli riis, à Cracovia & Posnania. Deine Ploseum basilica nobile & episcopo, pur pue es recopi oppidum Paltovia cu arce, & Lomza.

In Cuiavia sunt, Breste, & Vladista trassedes & oppidum epiteopi, cum a ce, quam Stani, laus Carneovius epite pus nuper splendidiorem & magis h bitalem reddidit.

In Prussia vero Gdanum sive Dant. seum, ośtogesimo ferme à Cracov indliario, à Poinania vero quadraget mo; a mari, uno ferme: longitudir. cuidem gradu 41, nanuto 30, latitud nis vero 54, min. 20. urbs est è tribi oppidis coagmentata, portu, navaliba & horreis nobilis: copia & varieta mercimoniorum, partim maritime rum ex toto occidente & septentrion partim terrestrium ex diversis munpartibus, & fluviatilium, maxime V falle præterlabentis of portunitate abundans: munitione firma, civiur Ex convenarum industria ac diligent culta.

Gdano proxima d'anitate nunc e

DESCRIPTIO.

83

Foruma, viginti quatuor milliatiis inforium verius Posnaujam & Ciaconam ab eo diftans, & in ripa Viftulæ ita, logitudinis grad. 41, lat. 32, duobufque oppidis diftincta. Olim emporio & omn.bus rebus florentior. SedGdani nerementa eam non par vis dettimenis affecere, & infrequentem reddidere: juod ab ipsa itidem Culmæ prius usu venerat: quæ civitas ea dignatione fujt intiquitus, ut ab ea catera omnis l'rusia atque etiam Masovia pleraque, sus reteret : quod inde etiamnum Culnense dicitur. Viguerunt in ea non ita oriden etiam bonarum literarum stuita. Nunc ea pro amplitudine fua infremens est admodum: Cumq. superiori tem; ore in ditione regia fuillet, nunc paret epiteopo, qui inde nomen habet. Lametti cathedra egis est in oppido Culmetea, uno milliario inde distante.

Liem a etiam Prussia urbs est gemina, permunita & copiosa: nisi quod
esus quoque luminibus, ut ita dicam,
officiunt, ab altera parte Gdanum, ab
altera Regius mons sive Kinixbirga,
vicina, & majore commoditate portuum copiosa urbes. Est autem Regius
mons, ducalis Prussia caput, tribus
oppidis & arce magnifica, nostraque
memora etiam basisica & sede episcopi

Fa

Sail

POIDSTAS 23 Sun! 'enfly winner to red' toglil. junete decem com nelletiem, p Halum ve o al platon in la cont Vill attantiments in the Madel. lat. Co, to the call men op Call with & was test on his in . The Pal month in Manerib sem er id i nem ne eft acmedn the prellanda, & quid in necessed to, no in a unit cluric saginalit on Alexa was, can qual per monibus traibalque panamer tum arce amplifica & mountil. nobile, firm ad Nogarun, braz. i' Virule, texto ab mise Gdano raila 1.5: Propres ad acentis autem inticules a entionem fupratecunus, ultarem glei a , pagorun que tre pue tam & entomicognetura & negoc-Fa vero infala în palorai olim ier grant s Validat foloopeiil to & pre trae finniagreise beeiu effecta, n gre on irun. Libere non line jeil I sub man lucione la minis de enfatt Moor vocation. Almor cutton app. i. im caplancies, envad Gdanun . det als turn greidem Vatalæ bi c ... a dorfamque n optis vicini u'y ad mare: & igla paledris fere one nune orten. Ostarum ducubus exerta & facta companda. Manabin T.

Discriptio. on multum una resolution de la la la ve Her rema, epicopi Varniculis omichum. Cathedra coi a jugra .aun.bergain eft, quemadmodur...ucaus attigimus. Initio vero, E at se ve ca fuit collocata. Quod iplim a sque oppidam geminum, permu-.tum, fre juens & copiosum e.t, ita tinter primarias urbes Prushe nur cmi queat. Quam nuper vir am affiuns Stanislaus Hoffus, S. R. F. Cardiial s & Varmienfis epiteopui una e ira 12.0 ejus ipfius Ecclefiæ collegio, flu-Lis literatum atque docti inv noi noem reddidit, nobis ad utoribus, & in eligione catholica confervat, cellegio etriots corum nominum, qui de toietate lesu vocantur, in ea collocato. sis oppidis non muitum cedant Gueffadia, Allefteinam, Reffa Vornita, Meliacum, Vatemberga, Sebergum in codem tractu ac diœcusi Varmiensi. In Femerania, Tuchoha, Choinicia, Stargarta five Starigrodu, Nouum, Gneum, Derta va. In religna Pauslia, Neimarcura, Brodnicia, Stuma, Grudentum, Lucavia, Razinum, & inter hac interjett in ducale Ouizinum, quod GermatalMaraeverder vocant, non ita pridem to les Pometaniensis epitéopis Cujus diateli, infulam quoque majorera

& Stumense territorium complet batur. Nune ea caret episcopo. H omnia oppida & iglager femænit cincia lant, & fere arces validas & ! ne exædificatas, fed vetufias, adjuné habent.In extera quoque Polonia n infrequentia funt oppida, aut si vic appeilare malumus, pleraque fine u mænibus, nee mil ligneis ædifie præter templa & caltella five arces. jun Stas. Sunt item arees in editiorit locis & rupibus extructa, nullis adju cuis oppidis: Melltinum, Tencinu. Landucorona, Ogrodenecia, Lipo. zia, Olstinum, Pilcia, Sorstenum, Sob Occcium, Vitnice. Sunt & monasto ad munitionem pariter & commo ratem habitatorum exædificata, &. cis pagifve non longe diffantibus tquentata: Tinecente, Mogilense, N: choviense, Andreoviense, Brescer. Stananticense, Coprivunicense & Pocrivunicense, Lyslècense, Ciens choviense, Vitoviense, Suleovier, Landense, Lubinense, Cervenscer, Paradionse, Mogilnense, Tremesn le, Secechoviense, Vangrovecense, Sarnovicense, Pelplinense, Olivet farcoviente in Prudia. Pagi plerique mnes ad lacus, rivos, & flumina i tim. sparfim den liei, utplurimum,

DESCRIPTIO. ne disjectis agretlium domiciliis. In cate funt ligner vel luter, humiles raque, omnes stramentis, nonnullæ lerculis intecta, prater pradia dooique dominorum, que ampliores nt & cultiores. In Prufficis tamen gis agrestes Germani minus inculte witant: Oppidani vero cultius etiam, is fere domibus interjectu traun firmatis, & ad omnem commotatem instructis: Que tamen pleræde stramentis teche funt : nonnulle teritiis tegulis. Vibes longe iunt culores, nist quod habent domos angulores. Catera vero Polonia urbes priarix laxioribus don ibus, nec minus iltis habitantur. In quibus cum Cernani mercatores superiori atate latebus & lapidibus elegantius ædificare apitlint, nunc Poloni quoque eodem adio tenentur, illosque superare con-...ndunt: Nec in u: bibus modo, fed etum in villis lautius habitare fludent, talorum fere opiticum opera & indutria. Hypocautorum permagnus est this majore parte anni in tora Pots. ma, preset Calludiam, & Paul rente .cm quandam: ubi agrefles per l vi :ram tempus accento in medio c. -media foco cum pecudicus, pamenris,

a arteur animalibus & avibus dome-

15 . 5

It is in fordibus, for tote, reque for elect non defint ampla tun aria cam degunt: ficut & in Samogicia eli sa t Se tentrionem vergentibuss que in Quanquam hypocausta que, a carium duntaxat, pleraque in cari nt, rut que surnis ad coque cos e los & panes intus extruct so l'acen exequent, & tamariis ma parte careant,) & anserum, and parte careant,) & anserum pullis suis, ace ula com pre me capellarum, vitea rum, ac sucularum, propter hybernt

## Polonorum instituta & mores.

celu, adamili & receptu fordida.

Palnearum item excalfactarum to quens est Polonis usus æstate juxta hyeme ad abhuer da & lever da sude corpora. In qui es mares seorsum vant à sœminis. Vesuum genus nece unum est, neque certum, aut suum coue ordini, conditioni, ætati es gen hominum. Exoticis delectantur plu mi. Fœminæ passim cum alio cu vario, tum virorum amiculis utunt. Quanquam id novum est. Reticulis non, aut lineis veh, sive stammeis, capita integunt. Puellæ antiquitus nela capita sertis aureis, gemmatis, le locis, vel storeis, vel nerbaceis re

DESCRITTIO.

ita, progred untur in propattion .: I nure ex, acrus etiam neatton e, leis teraceis, pellibus aniultis, italem mares fere, tecta incedent. Vietus mti antiquitus vulgo & in plet e.agre-: præsertim & vicana, fucenta, lautars, pitcicules, oleribulque potidimum onfrat. Nune multi vervecina quoque, vitulina, & bubula carne victicant: rum carnium tora in pagis quoq; nd templa & parcecias festis dibus dituantur. Vrbanis, atque nol ilita-, victus est dapfilior: Et jam lautior iam : n enfrque cum altilibus, tum vis animalibus, avibuique, & piscibus autis, infiguetx: in quibus permagnus d'acomatum, neque exignus faccari, allorum evoticorum condinentovin uius: Nec oleribus exquificis & . flatiis ex carent. Nec desunt bella-.a, alixque lautitix, cum domi naw, tum exoticæ. Triticei panis vinique tius non ita piidem inclevit apud legantiores. Nune quidem utroque naltum utitur etiam vulgus in convivils: Vino quoque, præfertim in miciore l'olonia vicina Ungaria & Morawix. Nec obliat pretium. Caterum filimei panis, & cerevitia, promiduus At usus in tota Polonia. Fit autem cenevisia in Prutlia quidem ex ordeo,

FF

111

POLONIAE in cætera vero Polonia etiam è triti minutatim molito seu confracto us aqua decocto cum Inpulo. Admifect nonnunquam tritico filigo, vel ipel vel avena. Mel quoque indem cum l pulo aqua decoctum in frequenti i est: Rudis præsertim & Podeliis, ap quos permagna est apum & mellis primi ex dictamno & aliis bene olen bus herbis ac floribus collecti cop Nec Prullis & Masoviis mel deest; Q & ipsi itidem id decoquunt. Medone vulgo vocant. Solet autem is cond Varfaviæ peculiariter succo è cerasis r bive malis expretto, aut aromatibus: pro ratione condimentorum, kerstra gi, malinici, ac troinici nomen accip Color hominum fere candidus eft : c pillus flavus, vel magis aibicans: flat ra mediocris, aut mediocrem pau evcedens. Habitudo corporum fuce lenta. nisi quod fæminis, & maxin puellis nobilioribus urbanique, st dium elt, ut se reddant curatura jui ceas, quemadmodum inquit ille. alqui forme atque tenetitudinis ne rragna ab iis adnil etur cura. I dea autem laciem, & capillos tingere, it decorum habetur. Sed est in viris jux acteminis naturalis quedam form bonitas, ingenuo rubore tintia. Inge

1 Polomorum tunt aperta & candi-& falli quam fallere magis apta: n tam irritabilia, quam placabilia: nime proterva aut pertinacia: imo lde tractabilia, si commode ac placitractentur. Exemplis autem inpriis ii commoventur: & funt principi-15 & magistratibus suis satis morige-Ad comitatem, civilitatem, benivitatem & hospitalitatem prompti, aut ignotos & externos non modo venter iuscipiant hospitio, sed etiam vitent, & omni officio proseguanir: & non modo ad convictum atque miliantatem quorumlibet faciles, erumetiam ad mores & imitationem orum, cum quibus vivunt, externoum præsertim, flexibiles. Iuventutis ixior est paulo & neglectior educatio: ed ea naturæ bonitate compensatur. Ad Scholas quidem & magiliros mitere mares liberos, & latinis literis teieram ætatulam imbuere, omnibus, cauperibus juxta ac divitibus, nobilitati ac plebi, oppidanæ præfertim, studiù est. Multi pædagogos domi alunt. Itaque ne in medio quidem Latio quis repeciat tam multos vulgo, cum qui-Aus latine tamen loqui possit. Puellæ ' quoque nobiles & urbanæ, vel domi vel in monasteriis, vernacula, imo & latina 92 POLONIAE

latina lingua leg ve & feribere dillu-Adultiores, puelle quidem rei fami ri, culinaria præsertim & pecua. curande, landicio jue feu linificio tius, atque textrinæ, & acu pinger arti, manus admovent: Mares vi agriculture, vel opificio cuipiam, mercaturæ, vel magistratuum & p. cerum sacerdotumve opulention ministeriis vel affectationi sele adcunt. Multidomi cum parentibus. tam degunt, eosque in re familiari randa sublevant, ac decedentibus patresfamilias tacti, rem fuam agu Complures libenter peregrinantur. pendiorum rei familias negligent egestatisque & omnium, quæ perej nantes consequentur, incommoc rum tolerantes. Externa enim mas. quam domessica admirantur. Itac linguas carum gentium, ad quas per nerint, cupide & facile discunt. Qu etiam in victu cultuq; corporis & m ribus, novi aliquid peregre afferre f dent, indeque ciegantie laudem qu runt. Quod jam ad opiniones quod de religione proserpsit. Sunt aute docilia hominum ingenia, & vale quocunque intenduntur: Sed alie: inventis perdifeendis ea magis accor modant, quam ut novi aliquid i exc

gitent, & excellere magnopere ul-· studeant.Id adeo fit, sive quod uni ui arti & fludio non libenter icte hount, sed multa notle cupiunt five uria, segnitie, laborisque fugitatio-- nat pleritque in rebus peculiaris ett egenti prætertim qued homines, quorum uium fere liberalia juxta mechanica studia referuntur, mecitate contenti, exquisitam artisin & operum præfantiam non mapere requirunt: seu denique quod lores otio delitifique fete dedunt, rea tenuioribus ingenii & industria reitatione, hos vero, cum lit diff.ciut ait Philotophus, egentem bene erari, prælidus vitt comparandis .n. ri, & alienis nonnunquam ab innio teo fludiis & negotas implicari coffee't. Atque ubi, quod fatis eft, mografint, & ighterme superiorum Las evadunt, vel rei familiaris quen-- Lu a, littumque anfractibus, vel poatiorum consectatione dutrahuntus: rue five an bitionis flimuis incitati, re quo te tuosque certo aliquo prasio . b alio um inque iis & contumeli's nations. Neicio enim quomodo fit, advita commoda & ornamenta no odo con paranda, fed eriam tueni nen ileis præficili fit, hac nostra PILE-

POLONIAE 94 præfertim ætate in folis animi & in nii bonis, & in legibus ac jure cou : muni. Non tam autem adartes n chanicas tractandas Poloni aptietle denrun, quam ad Itudia doctrina. 3 forte ilias contempiere potius, qui assequi nequivere. Externis quidem p ritque opinadous antiquitus ufi funt utuntur etiam nunu non paucis. Bor rum literarum arque docti.nr feu accuratius consectantur, inprimisi que his præsidus ex hundilitate fordib que domefiicis emergere cupiunt, qui sua vel parentum voluntate ad cerdotium animos adjiciunt. Severi res autem diteiplinas ad nostra use tempera potissimum consectati se Poloni. Non defuere nobis sane sur rioribus temporibus infigues mat! matici, athologi, dialectici & paulo philatque etiam theologi, ii præterti qui vocantur Scholattici.cum institu Cracovix ante centum septuacinta a nos Academia, magistri eius gene Lutetia Pragaque acciti, admiratio cilent vulgo & primoribus, atque ip ctiam regibus. Humanitatis & lingu rum eruditarum studia diu negleć jacuere: Nec folum apud majores n stros, verum & alibi fatali quada temporum conditione. Proinde no cra

DESCRIPTIO. at, unde nostrates ea discerent poit ceptas cum religione Christiana liras & cultum vitæ mitioris. Quo faum est, ut illi quoque, qui tunc docti ibehantur, & erant, nihil propemoum literis mandarent, nec in publiun sibi edendum esse ducerent, si ud forte excitandi sui aliorumve dondorum causa conscripsissent. Ne-1e sane expedita erat edendi ratio, im careret Polonia typographis. Ita octorum virorum memoria cum iplis uiter extincta est. Nunc certe posteauam animadversum est, in pretio esse guarum, eloquentiæ humanitatifse studia, cupide ea quoque nostrates nylexi funt, sed ad usum civilem vularem magis quam ad gloriam. Non viere tamen nostra hac ætate, neque .ane defunt, cum in studiis humaniitis & eloquentia, tum in omni geere doctiinæ, magni quidam & exdentes viri, qui, cum commoda vitæ mestissimis disciplinis, & gloriæ, sive mitati publicæ posthabuissent, eo eva-....nt, ut admirationi fint, si non tuis, te externis, incorruptius judicantiav. Sed eos recensere nunc necesse non t. Nec medic:nam posthabent, postaquam ea, vulgatis delicatiore & lawre victus ratione morbis, in precio effe

esse cœpit. In aliis minus elaborai propterea quod minus ea condac videntur ad commoda & ornamer vitæ comparanda. Non est enim r vum, plurimos mortales hunc fint studiis saboribusque suis statuere, pur trasque tima es illius habere, de quo nit poeta quidam:

Sape pa e. dex : , Studium quid is

Rem porro tamiliarem diligentius c rare, non ita pridem, & eodem pre tempore, quo bellorum incommo vacui luxum splendoremque, con Etari cœpimus. Sed in ea minor est v go parta tuendi ac diipensandi qua acquirendi diligentia. Majores quide ment comparately divitis non n gnopere incubuere, fatis habentes, fi migna cira & labore, unde in die p open odura, finon la re, nou d qualem certe, nec parce cum fuis viv r nultaque tranquilliores tunc res d un crant. Minus apperebatur alienui Minus erat litium: Minus jurgioru atque cratem Minu traudiam & pe juriorum. Major autem erat fratru & agnatorum, cognatorum, aminiu: que inter ipris et acord a & benev lentia. Major non modo parente sed etiam quorumvis natu grand

im reverentia. Perrara finium regunrum julicia. Hereifeundæ vero faili e nulla propemodum. Cæterorum im cognatorum aut vicinorum nai ma orum interventu & interce.lioe con ponebatar, si gird ulla de re cortu il erat controverilæ, quod i si iter fe vicini vel necestarii trant pere um liariter nequivallent. Res n intuis doniam cum influero gentis tum Theorem quadam conditions in hoore tuit tuperioral us, at 7 ie adeo onibus fere teen is, extitere mulci virate bel ca prollantes vii, maxine ofira memo ia, non fra pridem exneti. Et "namvis ir gloturaa pace & tio, extant etiamnune nonnulli Nic ma cun vulgo in Polonis vigor ille nimoran, laudique bell cæ fludram, qua le ulquam offerat idonea victuse cercend e occasio. Me luationem exercitation em viri fapientes requiano. Lour ideo forcade, quin demnt ntuti tua prætaia, & quod ignavo tio & couvivis pluitulum indu'gein. Ad are autem, & fellos epulas, on uniune p'erunque vicini & necciatai interite ad unum ali juem viritoli, el paliter cum fæminis. Nec turpe haciu: puchas intereile. & eatum ce l'oun, convivia, chorealque à juvernous

Frequentari, parentit us earum cogn tisque natu majoricus præsentibus: A que ita placima conciliantur matrim nia. Nec raro in ejusmodi conviv. simultater & inimicit. E abolentur, vel disiobitæ vel nutantes an icit redintegrantur. Quanquam intemp rantionious compotationibus inte dum ciuentæquoq pugnæ inter coi vivas, amicos & necestarios accendu tur, jurgis plerunque inter viliora fo vitia coortis. Potantibus enim don nis, nec illa à poculis arcentur. Qu illiberalis convivator habetur, cui cu non est, ut servitia convivarum be pasta ac pota sint. Quo fertil ores eni sunt hæ regiones, eo magis indulge Lomines vulgo crapulæ proliviorit que conviviis & compotationibus, ut multi eum solum ducant fructi laborum atque divitiarum suarum." gent autem passim inter mares cos potationes ad æquales haustus, non lum in conviviis, verum etiam in c. jonis, ad quas vulgus compotar causa convenire solet : Eoque prove est hæc licentia, ut quod profestis d bus partum est, festo die potando f pronigatur. Atque inde fit, proferp. te potandi etiam profestis diebus. oui consuctudine & inertia, ut ans flie

stiore re fan.iliaci utar.tu: n ulti: præfertim cum nen.ir.i cura fit, quid privatus quiique gerat negetti, unde & que modo sete sut enter. & fruétuota sit autem dominis & magifiracil e ".la potandi licentia. Etc., im non c., gua vectigalium publicorum juxta coprivatorum portio è cauponis corregatur. Excietcit t. nien tensim aj ud honorationes illa ad æquales hautius potandi consuetudo, corum studio. qui apud eas gentes, quæ humanitætem fiudiofius colunt, peregrinari funt. Sed lautitia in victu potuque magis ac niagis indies inoleteit. In culti quoque corporis, vestiunique numero, varietate ac pretio, major luxus exittit. Nec se lum exoticis pannis & pellibus, verumetiam ferico & purputa vestiri, & argento, auro, margaritis, gen mis exornari mos inclevit, interioritus quibusque præsantium geneie, honore vel facultatibus, exen pla cupide amplectentil us, nullis autem legibus sumptuariis modum in victu cultuque corpor is cuiquam ordini aut homini præteribentibus.

Hominum ordines in Polonia.

Quo planiora autem & abie lutiora fint omnia, quæ de gente volona per-G 2 tequiPOLONTAE

Lquimur, ordines & genera homi. num describamus: Que descriptio respublicæ quoque tundamenta contine bit. Diffing neur pepulus Polenus par tim genere partim ex religione familte vitæ int icuto. Ac genere qui la in eque streme I bet sive nel totatem, aiqu pletem du ribuitur: Religiones auten influence in factum & p. : anum oldi nem. Liegat auten not i, eum qui ta norum at pre laceo, um administratic nem non habet, protanum appellate Vulgo ecol, fiamount & lacum, vel ip ritualem & secularem statum & ord nem vocitant. De his po terius: Nut de a-bimace & phile. Nobi, tas Pol. na ad regimen at pred derifienem ca tere munulalist, gionique legreg. ta elt: Argas inde om hait bujus ord nis, antiquitus n utes, nune equit fere ab econtinuntia, cui iunt obno xilia latine lo quentibus & feribentibi appellantur: Vernacula amein lingi Souliacher, à generis noi ilitate mi tuato nili lallor a Germanis vocal ul-(quali gegeehter, ) ve cantur : & 7 mianie, quasi agrarii, vel, ut vulgo it terpretantur, ter mer. tha terra & agr ques tere col int & hal mant, antiq i tus hæreditariis, pretiove seu princis beneficio partis, vocantur. Habet a

tem ea multas & magnas prærog itivas, quæ partim regum & principum munificentia firmatæ innt,; artim moilbus & institutis invaluere: Quæ magna ex parte fearfini opportunis locis huis & historico operi à nobis infertæ funt. Regi quidem ea soli tere subjecta eit. Indicatur tamen ad præscriptum legam & à magistratibus regni & reg., quemad.nodum posteriori libro often demus. E exteris, privatis præfertim, nemo nel intatem cum agris & pagis sul cleam habet: Niti torte in Radia, antiquitus, & prito ducum gentis jure. Habet etiam Cracoviensis Epifeopus in Severienfi ditione: Habet & Varmiensis, e'ui jue ipsius ecolesiæ collegium: Quin & Plocensis Præpositus: & alii fortaile. Licet tamen nomini nobili five equiti scultetiam, ut vulgo vocant, five advocatiam, in bonis alienis paganis juxta ac oppidanis voluntate domini obtinere. (De Scultetils autem & Advocatils posteriore libro dicemus.) Licet etiam privati conditione in urbem vel oppidum cujuflibet commigrare, salvis personæ suæ præregativis, nisi is decus nobilitatis amitt t. Nol ilitas porro genere censetur & meritis, a huncto vita initituto. Labentu, enim nobiles, quorum

#### 102 POLONIAE

majores aut parentes virtutis ergo in eum ordinem allecti, militie pac adscripti, & gentiatio figno donati lunt, quive ich and meruere virt it. ma. Sec præstat mus i abetur, nobilem natum effe, quam tactum. Nalei antem patre fimul & matte nobilibus oportet legitinto conjunctis matrimonio. Quanquam nec plebeia mater libero un nobilitatem minuit, dummodo pate fit nobi is. Nothi quamvis nobil bus & illa tribus orti, non censentur in fa muliis, ne jue nobilitatis prærogativi fruuntur. Conterendi porro hujus de coris, hoc elt, nobilitatis, poteltatem solus nabet Princeps : Idque vel suc ipfius judicio & beneficio facit, vel in ter emente te' imonio, & quasi ado ptione clarorum & principum alicuju fam lie vi. orum, stemma & genten suam cum eo, qui ita creatur, commu nicantium. Ejusinodi tamen creati nobilibus obtinere & possidere ben terrestria statuto quodam novo no licet. Sed posserirus corum pari cui. alus natis equitil as pure etie incipit. A putitus porro notilitas decreto Prir c is ob adminim didecus, & atro absprod facinus. Contaminatur ction & al dicatur quodammedo, fi quis de britis malitiæ & agriculturæ ifudr 101

ndidum quæstum faciat arte mechaica, vel tenuiore & minutioribus sentu is ac ponderibus utente n ercaira & cauponatione. Est autem pari ignatione Polonica omnis nobilitas: ec est ulium in ea patritiorum comiamve discrimen, exæquata quodam empore omnium conditione. Nuper deo paucis quibutdam, parentum, vel ctorummet amplitudine arque meriis, & principum beneficio, Comitum lecus denuo partum est. Ducum, qui eculiares haberent dominatus vel teriteria, nunquam aliud genus fuit ipud Polonos, quam id, quod à Bolelao Krivousto Principe propagatum uit, cum is principatum intertibeios livisisser. Verum id jam detecit. Rusti rabuerunt antiquitus suos duces, hapentque etiamnum ii, qui dudum Lithuanicæ ditionis fuere, aut funt etiamnum, & Volynii. Neque enim tubactis, vel in deditionem acceptis ea prærogativa adempta fuit. De Pruslorum & Curoniensium ducibus post atungemus. Multæ funt autem nobilitatis Polonægentes, & quafi tribas, non locis, & regionit us, verum signis quibullam gentilitiis, que aima & infgnia vocant, corumque appellationihas distinctee, que fingulæ autus mul-

GA

tas

#### 04' POLONIAE

ras tripes & fan il as cognominibus & agnational us ou métas complectur tur. Verbi gratia, Lelivicorum gen: cupis fignam eft, novaluna sujert. stellam inter cornua continens in ca lestino scuto, Tarnoviam, Pileciam Melstiniam, & alias nonnullas hone Plas & amplas for il as comprehend: Siona vero gentilitia, five inlignia.pa tim a rebus, quai uni fint netæ, quem admodum Topororum ab ascia, pas tim ab eventu, ut lelitiorum à viscer bus transfixis, appellations in haben Plurimorum ratio obscura est. Ni. torre à princis conditoribus gentiur m sumpta sunt. Neque enim olim, u nunc, ab arcibus, villis & pagis, quibu dominabantur, denominabantur e quites. Sed un delibet iumpta aut ind ranomina, ad longan, posteritaten: misso etiam vel commutatoPatrimo : :.io, recte transmittebant. Qualia superfunt et am nune multa cum alibi tum in Submontano & Schiensi tra ctu, & in Russia. Vt sunt Herborth Dunin, Iordan, Gladis, Pienianicus Int inda, Chata, Farureius, & alia e, u! den generis. Nune malunt plerique d arcium, oppidorum & pagorum no raindus, delt xa paululum per deno minationem in sty five & vocc, appel ari

DESCRIPTIO. i. Ea vero deflexio vel adjectio syllaa latine loquentibus & feribentibus ius commutatur, ita ut à Choina ioinski, & pro ea Latine Chonius, à ame Crafinski, & pro co Crafinius, alco Laski, appelletur: Cxterum pro nen Lateius, ted Lateus dicitur. od nos in historia securi sumus, percuitati orationis & externorum auus intervientes. Idem veteres histoos Græcos & Latinos in barbaris minibus factitaffe animadvertimus. terdum autem fine hac deflexione l'adjectione, arcis vel oppidi, vel panomen, unde quitque ortus, vel cus don.ii.us est, cum præpositione de, la, velab, velin, cognominis loco irpatur, à magnatibus præsertim &: rioribus: ita ut verbi gratia, in Ten-1, vel à Gorca, vel de Fell. cin quis pelletur. Obieivaturque in his vul-🕠 d.:crimen quoddam non n agis à cloras, quam à Germanis & Boemis: i itidem utuntur hujufcemodi apllationibus. In enim præjestionem fere attribuunt, qui donne i lunt lorum: cæte.as etiam iis,qui inde dun-- kat orti vel oriundi tunt, etiam fi ibi in habeant ubi pedem figant. Genti-.orum antem fignorum, quæ quiun quarendo inveligare potuireas, appel-

#### 106 POLONIAE

appellationes hæ funt. In quibus en merandis ordinem primarū literaru & vernaculæ linguæ tonú fervabimt Abram live Valdort: Amadei: Bialin Bibertiein: Bodulia: Bohoria: Boitz Brog:Bozestado:Buincia, sive Buincz Byliny Clolek: Copaczina: Comia: C lantecua: Cornicz sive Bies: Choler Cottitz: Corab: Corciak five Corcz. Dambioua: Dăbroua altera: Dembi Dohva: Dolen ga: Drzevicza: Druzir Drija: Dzialolta:Godziemba:Goldor Grabia: Griph, quod & Suichoda: Gr zima: Grzimala: Habdanc . Herburt! vva: Helm: lanina: lastrzembiec: Iel five Kotlarogi: lednorozez: luno! Korsboc: Kerdei Labents: Laritla: L. va:Liada Levat fiveLeopardus:Lodz Lzavia: Lis, quod & Murza: Moze Morskicor: Mand: offica: Nalencz: N fobia: Nieczuia: Novina: Oliva: Ofn rog: Odrovvanz-Oficia: Orlia: Olobe Ouada: Oxa:Pilava:Pirzchala: Pova five Ogon: Poboze: Pogonia: Poluc sia: Pravvda: Pomian: Przegina: Pri Prus alterum, quod & Navilli Proto Rava: Radvan: Koza: Regala: Rucha. Roba: Scheliga: Slepovvion: Soco. Servicaptur: Schille: Staricon: Star quod & Ottoria: Strzemien : St. zet mia: Sternberg: Srenava: Suin SYVI

DESCRIPTIO. irezek: Sirocondia: Schumberg five ifitza: Svvinca: Tarnava: Topor: To-2: Fizaski: Framl y Varnia: Vienia-V'zelie: Vieruslova: Venzik: Vada: Vierzinkovya: Zabavya: Zadora z Plomien:Zagrobia. Duorum nomi= non tenemus. Ea funt albæ aquilæ, terior pars dimidia à capite cauda tes erecta, cu duatus stellis à tergo:& inque rota alba in quincuncem colatx. Vnde simul ex gente lastrzemcia ego maternum genus duco : Pavero meus è Pirzehalia & Osmaro-.. Nihil autem vetat his nostrū quoq; ungere, quo me una cum fratribus is, & omni polleritate nostra optias rex Sigisimundus Augustus ornat, dimidiam aquilam, pectore tenus turali colore, extensis alis, laurea colla circum collum redimitam in ruo scuto impartitus. Cui Ferdinandus m.Imp.electus immortali memoria aniismus, cum legatione apud eum isclem regis nomine in septimum enum fungerer, gentilitium Austriacæ miliæ suæ stemma, rubram in albo uto tæniam per transversum ductam pdidit, & duo nigræ Imperialis aquicapita galex coronatx superposait. ur autem minus liceat cuipiam, à se arato, qua ab aliis relicto, decore gaudere?

POLONIAE 108 dere : Et batenus qu'é de nomin! gentium I olonæ nobactatis nol.s ctum sit Signa, ong nes tamilia, po senbere, long in & oper onum ener dicam infortum. Antiquitus sparf nel ilitas in agris hal itat, in fea qui villa, vel cattello, vel arce, rem tamili. oje is & laboribus adteriptition suorum vel mercenariorum curans, agricultura giegum, a mentorum, a; rariorum f. uctu, item q venatione aucuj io, no modo tultenrans iele cu deniciticis suis familiis, verumetia heneftas divitias comparans, vendec iis quæ inperient utui dometiico,qua de unt, inde viculim comparandis. \ tres autom familias, & prellas nobil Lanisseium, & linu, canabumque, & re pecuariam tractant s, non de lecet ve 'ere ea, quæ ex hu ulmodi ie famili x trustibus ejus imperiunt unui don fico.Quin & culinæ curam ex gerui exceptis illuttrioribus & fenatoriis q hæc pleraque dedignantur, aut pediquarum opera peragunt. Iter facient famine quidem carpentis, vehici aut curribus vehuntur: Mares vero v indem vel equis potius. Pedestrem in dere jer viam, longiorem p. a.crti minus honorificum vulgo habetur,t pauj ertas necellitatem in ponat. 1. autt

rem lautiores & elegentiores de nostate in out it? domicilia figere, villis sulvi-is præ his relictis, inch iut. Prountem in publicum ne Lilem virum cta ac tom mam affectis n'ai il us feeit am vero etian, puedos pedniequis pari, he norivioum babetur. Lt in cum um alit quit p domi aux fan ul trum o modo facultatum: indeq fimili fitra & colore vellium, no fine iumptu li x : v. f.'r' ufitatum est. Aluntui & mice mplaces. I quitantem enim aut venten herum tamuit nonoratiores n mi permiten, vel ad Liburbana, I. fires all. Cantur. Ac Senatores quiem primeni, pedelices juxta ac equeret i ledu tere inter affecias mares indunt honorat cribus antecedétibus, rtera vero turba cum pueris iubleuente. In cricia nel ilitate affeclæ oner beiosteblionitur. Matronas auem & puellas nobiles mares quidé anecedent.formina übie junntur.preter bas. & our in fillas fi loco habentur, & orores; nellas, quæ i cundú anteampulones proxime matrem vel ierorem precedunt. Spectatur autem in famulis e p d'ilequis cum utus ad minuticia, um statura forma, elegantia & genus. Neu diett copia equetitiff ac not mum uvenum, qui vei itudio civilitatis prudentia-

#### 110 POLONIAL

dentia que ulu rerum comparande! citati, vel tenuitate fortunarum adal vel præbdii contra vim potentiort sibi suitque comparandi causa, n modo in magnatum & epitcoporui facerdotumque ac doctorum clien las, verumetiam in parium, ac tenui rum interiorumque nonnunquam,c rum præsertim, qui magistratus runt, autaliquo sunt numero in al Principis, aut opibus, industria, eruc tione gratiave populari valent, affice tionem & ministerium, parva, vel n la mercede, à parentibus & proping o traduntur, vel iffi fese addicunt: D ratque ca lervitus, quoad utrique, 1 ro, inquam, & servo sive clienti plac Multi ctiam de ditioribus necetlari rum & amicorum liberos pio quoda & honesto juventuris educanda find ultro fibi in familiaritatem & minili rium adseiseunt. Ad eundem modu & forming feminis famulantur. N pud indum aut di decori affine eff nus hoc servitutis, sed liberale & soc bile: Nec rara est in eo vicissitudo, ut eum quis habeat in ministerio, cuj parentilus ipse serviverit: Honestag habetur hæc juventutis equestris ed candæ ratio, æquabilitatem quanda etiam in inaqualibus fortunis con

nen

as: Et multos ex humili loco ac tei fortuna, non modo ad mediocres, umetiam ad fummos nonnunam honores, amplistimasque facules & opes,ipsorum virtus herorume beneficentia provehit : idque mane conciliandis luculentis conjugiis Hacerdotus. Honestatis magna semr à nobilitate ratio habita est. Franm facere, promissum fallere, pejeramentiri probrosum & insame sem-. habitum est, atque etiam nune hatur quamvis in majore, quam olim, bendi sludio & licentia. Qued si id ejuscemodi in probri loco cuiam oh iciatur, præfertim ab einstdem dinis viro non tam legibus & magiatuum judicio & austoritate, quam cro manuque vindicatur. Di fimulaquidem probrosum habetur. Loci men ratio ducitur. Plebeiis minor est ra dignitatis, atque pempolæ ambinis, exceptis urbanis fœminis, quæ ipix bene cultr & una aut altera peilequa comitate incedere student: ita autem laboriofior & folicitior, m mulierum, quam virorum, nullo re sexus discrimine: nisi quod fæmir opificia non exercent, neque vectum, neque negotiandi gratia peregriantur. Vicina tamen oppida intra fines

### 112 POLONIAE

fines regniadeuat, domi jue negotia: tur.Injudicio standijus non habent I plebeaute in numerantur, quicunqu nobiles five equies non junt, five fiagricole, chiore a, larn & pecaarn ve opifices & operan, in live campone propole, vecto es semercatores & fi in agers quemadanodum inpenus at gunung agas atque viers vita is deget treem of prins & until us. Acustes pr do & of pida a mercato. .. us, pracis & propolis habitantur. Vici auté éc p gi,& liburbana pra ha, ab a atorib. outoribus, pecuariis & aprairis. Caup nes ve. o. molitores of erarii, vector principality in locate asperol (3.11) Sunt autéa aquando mehore & liber re conditione int ani & of Fidani, q agrestes. Ac censum quidem annuu utrique dominis suis penditant, vert. agrestes & vicani pleriq; omnes, oper practical all tas advolute score de es. & alies unes domente intenlum manuarias verumetiam cum j mentis, ipsi, per se, vel per mercenari & operanos mos presion Novalion quata conta que inci alto donti Lacr italic vidrantur che g' ble a la ptiene neommuna tervo derie antip. fertim ut nunc sunt tempora. Cmie leu emerones vulgo vocantur. His a. de

DESCRIPTIO. leteriore conduione bortulati, qui berroscolunt. Virij de epiclanm: Q am appellationer verte; ro-I, plan nonfert ne buras. Hal ent tune in cos dem ni vir e necim porcharent pretereos, qui ab meur te atare literarum fludas lacrorum ne mic flerio fete ad liverunt. In tild cuti, na non defunt qui ren lauriorem per familles & vica ies adn.i aft. anter, & i fictio, Lonesti nibus studis, vel d citais vacant. Multi Lunus & tumptuchus victitant: Atquinde crescunt elun, pretia. & non pauci ex iis ad em statera redeguntur. Et hactenus quidem de not iheate & place. Jan, de facro tive e clefiatuco ordine. Quod ut plantes fiatede refeienibus prius panca attingan.us. Capilianam religionem Polona gens, abjecto femel ing io d'emonun culti, fescent's amy hus annis confranter retinet, religioseque colu, harettea um novationum infolens & im, atiens ante ne lii...in ætatem. Niiper adeo noftra memoria Lutherana primum, mov etiam Berengaria seu Calviniana labes à n'ercatoribus, & bonarum literarum fludiosis juvenibus, levitate animoru & curioso fludio novitatis inductis, peregre invecta, multorum anin os inleur. Quod olim quoq de Hustitica & Victo-

POLONIAE 114 Vielefica, exercinis VVIadedai Iogellie tis regis. & primis filtorum e us VVI dillai & Cazimin temporibu cum h rum juxta ac idius ætas contemner tur,) usu venire exeperat. Sed princ pum & episcoporum virtute, auct ritate, studio, ac diligentia, ceter rumque procesum pietate, gravita & contrautia, malum almus radic agere permittum non eft. Itaque ret nuerunt ii tune cum prisca religior etiam dignitatem auctoritatemqu suam, & rempublicam. Quæ qui nur vivune, utinam posteris etiam suis r linguant! Iam autem non totum ill quas dudum memoravi, verumetia Picardorum, Anabaptistarum, Att norum, Pneumatomachorum, Trithe tarum, Photinianorum, Ebionitarur Recutitorum, & nescio quæ non p ftes, prohinefas, Poloniam, laxatis i mel licentiæ habenis, agminatim inv dunt, & prætextu, seu veriusabusu bertatis, præcuntibus nonnullis de ne bilitate, libi quisque religionis magiste atque adeo rex & lex, elle muipit. Se hæc alibi prolixius deploravimus.Pru fi aliquanto posterius Christo nomir dedere: Citius autem & cupidius Li theranum dogma amplexi funt, u.b. ni præsertim, & qui sunt Germani 121 DESCRIPTIO.

225

finguinis, proprer mercatorum & opificum Germanorum frequentiam & commercia, & lectionem librorum importatorum è Germania. Quum enim ea colluvies hominum quali ad pileum vocata, semel ecclesiation dien line jugum excuditlet, à magistratibus uve timore, sive perverta animi inductione, & ob jusjurandum pixceptoribus fuis in Germania datum, eodem inclinatis, non modo non repressa est, sed magis etiam confi. matur & incitatur. Multi tamen adhue pia ma orum instituta reunent, præsertim ubi magistratus officium suum taciunt, alienum non uiuspant. Matovi tenaciores antique religionis & pietatis, à profanis novationibus ferme abhoirent. Abhorrent etiam Rudi inprimis. Gracos autem hi sequuntur, quos ab initio religionis magistros habuere, & cum iis à nobis, hoc est, à Romanæ & carholicæ eccletiæ consensu, sele per sacrilegum sellisma præcidunt tanta pertinacia, ut moil commune habere velint cum Latims. Sic enim nos appellant, qui in custu divino publice Latina lingua utimu., & cum tapienti.limis & tanctissimis majoribus if forum, Græcorum jaxta ac nostris, summam Romani Pontincis diguitatem & auctoritatem

POLONIAE in universoChristianorum populorum sattlag, opening. Neum, ultispia terca à nobis ii dissentiunt: & quiden ritibus & institutis ecclesiasticis magis quam do thatil as religions. Vugar arteme velma, quantos le i de caule Plurimi tamen ex iis, ex quo tempor Polynerum daione unentur, aday & Romany colons tocieratem & in stituta transierunt, eodemque cum cæ teris Polonis jure sunt. Armeni opnid jazden Ruffæ led læmemoden tes, fuis & igli r.tibus sua que linouar sacris utuntur. Non abhorrent ii ta .. men, fieut accepimus, l Romana esch sia & Romano pontifice : Qui Princ patum ejus in universa Christi ecclesi agnoscunt. Hebræi vero pibus alia: a pul is, Ruslie & Lithuanie, actori. sere Polonie op ida referta sunt, tuai einent reig enem : nich forte line . itio vel impletus ca potius dici debe l'eruntur etiam Tartari Ceremish i · ro aut altero offido Pode las fais u sibus & impietate Mahometana am a heedum & Lithuanici. Que in in delub capad Preces nibil par ter pileum turbinatum, qualibus vulea gens utitur, in suggesto editiore p La ante multos annos afferirars. S: itianius barbaros incolas cum fait

als religionabus, & ad intributum noam revertamur. Tam avud kuros grun, & Armenos, quam a; ud 2 lonos, qui Christi Dei ac magnici nostri inflitutis convenienter pietatem colant antiquitus, cerris ett ordo corum Lominum, qui religioni facritque pecuhaiter moderantur & inferviant, non go recolled colum, penes quos em-rei poteclas eit antisphitus & jam inde ab tempenbas Apottolicis (Epiteoporum in plam? auchoritate, legregatione, & initiations five confictations, a crisra omia multitudine difanctus : quem iaerum & eeclehafdeum & spir tualem dici tupia menioravinius. In quo nou na do esticopi & face dotes, verimetiam exteri facrorum adminifai, & monacht monacht que confentur, è plebeio juxta ac equenti ordine aliecti. Vernque enim antiquitus pan inde ab initio pature adirus ad he ie ordinem. Patrum demum aut avorum nosherum memoria ab epi-Logabbus no tam functionibus quam 1 15 15, & primariis quarundani opulentierum basilica um, sive ecclesia-10 h. ut vulgo vocant, cathedialium Lot prous, que prelature & canonicares d'euntur, plabeil theologis, jurecontaitis, & med. is aliquot excepti) c ... . u -11,

#### 118 POLONIAE

excludi copere. Qued jam ad Albatias quoque & monasteria subi ex protello mundana omnia abdicantur) induc'tur. Secentitur etiam facer ordo vestitu & cul·u corporis à cætera multitudine: Sed & inter se non modo à ceteris face dotabus epiteopi, & ab utrit jue menachi, verumetiam ipsa inter se n.onachorum & monacharum le let. partim figura, partim colore vehium, partim toto vitæ instituto diftinguuntur. Quæ quoniam communia sunt Polonis cum cæteris Christianis populis, persequi hic profivius necesse non est. Proinde ditainctis ordinibus, reliquam rei sanuliaris Polonica rationem paucis concludamus.

## Res nummaria Polonia.

In magna rerum omnium copia, ut sit, major aliquanto suit superioribus temporibus, quam nunc est, argenti & auri, reique numariæ penuria, præsertim cum auri & argenti metalla nulla extarent. & minus nota estent nothris majorit us transmarina mercimonia. Neque proprium habebant numum roloni, sedexternis & maxime Boemists uti sunt aliquandiu. Ca pit deinde a te ducentos, ni fallor, annos à Cazimito Magno rege æs & argentum signari

DESCRIPTIO. gnari ad exemplum Rocmorum. Aucos vero numos printus omnium ig imundus rex, hu,us Sigiimun-Augusti pater, nostra memoria gnavit, benitate & pondere Vngariorum. Tametsi Alexandri quoque fraris eius aureum numum vidimus. Sie utem crevit jam auri pretium, ut pro fur lo carior nunc sit aureus numus, uam fuit avorum nostrorum memoa. Id adeo, partim propter luxum, c crebriorem auri usum, exportatioemque ad exteros, partim quia detefor nunc esse tertur reliqua moneta, um penderis diminutione, tum æris idmixtione. Est autem ea multiplex. Ac groilus quidem argenteum numilma ist cum admixto æie, olim vicesima offava, nune quinquagefima tecunda vel tertia, imo jam quarta & quinta pars aurei Vngarici, sexagenæ sive copæ fexagefima, marcæ quadragefima Ctava, floreni tricclima, tertonis duodecin.a, fcoti vero dimidia. Sic vulgo dicuntur pendera five genera, quibus pecuniam numeran.us & consputamus. Sunt & n.inores grosso numi. Medians quidem groffi dimidium, nona fere parte superans cruciatum Germanicum: Sed jam exæquatus. Schdas tertia pars groffi, ternarius fexta, obo-H 4

POLONIAE lus vero decima octava. Atque hi qui d'un nun von ant malbati Supelio ri tempore lai derune almixtum a. gentu i, ut etiamnune habent groß & melanus. Argentei vero funt tii grothe acterrodus, hie quidem tex;!!" ve o intres groffis refinatione pas Vinn n just p. in us fignavit Rex Sigit mundus senior. Sed jam pauci extant Iv nulmun chim, & conflantur at avaris luders, mercato il us, & argin tat is aprid gentes finitimas. Perma gnus elt autem ettaninine apud no uius externæ monetæ, que pro merc. bus undelibet importatur.

# Commercia Polonorum.

Magna funt enim nune, si unquan alias, Polonis variarum rerum cum cæ teris gentious commercia: quanquan commutatione mercium permult peraguntur. Exportantur autem inprints strigo, triticum, hordeum, avena & alia i ganana, linum, lupulus, cori boum, sebum, alutæ, mel, cera, succi num, pix, cinis, mali, asseres, cætera que materies sabricandis navibus & or triticum, as apta: Cerevisia quo que de materies sabricandis navibus & or triticum, alutæ, mel permagna vi vervecum or que torum permagna vi

DESCRIPTIO.

128

on mode finitimis, verumetiam 12notivel us populis suppediatur. Ac pii pattim propter pe nilitatim & coris incommodorum pue telerariam, partim propter me lacrem incefum à remotioribus ctiata populis exbetuntur Importantur autem vieifia, aliunde panni, non modo firicei xaurei lederiam lauei lin 17 ! l'uliores, aulva, tapetes, & alia parintum, morum & honinum omamenta, quorum opinoja min is exquifita tunt apud Polonos, licet non d'fit mateia. & alus geneibus fuppedir tur. Margaint iten. & gemine & pelles fabeline pancherine, fire Inpicervaria, hermelane, namaline, mulium ponti-Borum, vulpin v lupin v, urtin v. & aliarum ferarum, quarum majorem copiam producunt interiores teptentriouis orientify sylvæ. Huliones quoque live mariani, & haloces, & alia lattamëta, & vento vel fole durati pifces mariti. Adhre argentum, æs, o si shal sum, & chalybs, cum fasta, tum int cta. Boum etiam copium auget uber pascuis Valachia, five Moldavia, & Beflaria, ficut e morum Vngaria. Vina į lurima ev cadom Vngaria & Moravia: Ex Auftiia, Rhetia Slavonia Iralia, Creta, & Caxcia, importantur etiam, sed pauciora, C.J. .-

#### 122 POLONIAE

Gestanum aute, Renense, & Gallicum & Hitzaniense Canariense quoque & Creticum navibus advehitur. Porr aromata, & varia eduliorum cond menta atque cui edia, qua una cur vino. & pannis aureis ac fericeis, ger tem hane arque regnum vehemente exhauriunt, de longe ab oriente & oc cidente importantur. Harum auter rerum atque mercium exportandarut & importandarum con, mercia sun Polonis maritima quidem cum acce lis finus Venedici & Oceani Germani ci. Pomeranis, Mechelburgensibue Holfatis, Danis, Frisiis. Hollandis, Bra bantis & aliis Belgis, Gallis, Livonibus Mos. his, Sueonibus five Suctis, Norve giis, Anglis, Scotis, Hispanis etiam 8 Lusitanis. Itemque per Pontum Euxi num cum gentibus Turcicæ ditionis Terrestria vero cum Germanis, Mo ravis, Silesiis, Boeinis, Vngaris, Ita lis, Moldavis, Moschis, Armenis atque Torcis. Sed jam hune librun claudamus, altero Reipublice Po-Ione rationem descripturi. Ac pri mum quidem de Magistratibus & mu neribus publicis perfequemur : dein de vero judiciorum, comitiorum & belli rationem explicabimus: fi: ta men, utrobique ut Pruilos ad calcen operin dis vitandæ perplexitatis causa reemus.

# ARTINI CROMERI

De Republica & Magistratibus Polonorum.

Princeps.

E tribus primis & simplicibus rerumpublicarum formis, quæ vel unius, vel paucorum imperio, vel multorum omimve quadam æquabilitate juris ntinentur, unius principatum Pololemper, præter duo quædam tempo-, de quibus in historia memoravi-28, amplexi funt, bonis plerunque & oderatis, & à tyrannide alienis usi in Opibus. Fuitque contenta Polonia incipis five Ducis nomine, & impe-, donce Otto III ejus nominis Imrator Romanus Boletlaum cognoento Chrobrum (Chrabrum vulgo cant) paulo post susceptam religiom Christianam, hoc est, anno post mistum natum millesimo & primo, gio diademate & honore dignatus eit.

124 POLONIAE est. Nec tamen ultra quartum regt tune is honos mansie apud hanc ge tem. Nam post alterum Boleslau: priorisilius pon estem dacentisa plius annis, Principes Polonorum i gio nomine abilinuerunt. Deinde v anno Chulti 285 revocatum & ret vac im id in Piænido, maner in h d.en. . Et quidem ad externos plerui liberi, liberi populi turi agiis delatucum antea Pelom externamP. it. ij non habuiri int Ac neque ex alia fat lia per quadringentos an I lius ann quam evea, quæ à Bialto davit or nem. A centum & amplius octogit annis regnavit perfetua iucce lie lagelloma magnorum ducum Lith nir progenies. Non huichtario men sed electionis jure. Fuir autem tio liberior dominatus principis, nullis propemodum 1 7 bus aditale infinitam non modo omnium reru sed etiam vitæ necisque on:nium po statem habens. Post susceptain vero blice religionem Christianam, tenrari ea cœpit primum piis monitis que doctima episcoporum & saceri tum, (quorum I ermagna erat digna & aucto. Easin rudi enam tum & li rarum experti populo,) ac cæterori Christianorem populorum imitatic

DESCRIPTIO. moribus: deinde vero bellatricis noitatis meritis & obsequiis, fortassis 13 contentionibus, malta le moe remittentibus & indulgentibus rettri ordini regibus & pinicipil us. me sane angusus filibuliegia petes in facrum & equestrem ordinem, utrique subjectos homines atque na, circumscripta est. Ac in sacerdogaid in sam inde ab initio fince; tae rough or miant fee milit product is habet. De equitis vero capite & na non nisi in Comitiis cum Senatu dicat, certi, aliquot caulis exceptis. anatu autem inconsulto, neque belin cui prine facit, ne pre radus pu-: ice cum quoquam icit, neque tributa, Migalia, ac relonia nova inflituit. ne-- le alienat quicquam de bonis regni, reque rem ullam majorem ad rempucicam pertinentem statuit aut facit. er o le jes novas condere, pecuniam .e.a oldinam pul lice imperare, motam figuare, tuccollorem fibi delinare, ne cum Senatu quidem poteit osque consensu cæteræ nobilitatis, ve equestris & militaris ordinis: De uo tere M. giftratus etiam publici & enatores leguntur: ita ut penes eum dinem nune sit propemodum sumna requeblex. Itaque nune regnum ÖK, 116 POLONIAE

& respublica Polonorum à veteri! cedemoniorum, vel hujus tempe Venetorum, reipublicæ ratione n multum differt. Ius creandi regis per Senatum est, de quo paulo post di mus. Atque id ctiam equester ordo vendicare copit, ita ut tum dem in eo ratum sit senatus judicium. assentiatur cætera nobilitas. Non niere tamen difeeditur à surpe te mascula, si qua extat. A novo R jusjurandam exigitur in hanc ient tiam, Quod secundum leges & in tuta majorum regnaturus sit, & su cuique ordini & homini jus priv giumq: & beneficium, à prioribus I gibus collatum, falvum confervatur neque de regni finibus & bonis qu quam diminuturus, quin amitla cti. ab ali's pro virili sua recuperatur Vicissim autem senatus omnis in vei ejus jurat. Inauguratur autem (fi men hoc verbo uti fas est)olim quid in Gneinenfi, nunc vero in Cracovi si basilica, ritu solenni Christianoru ab archiepiscopo Gnesnensi sacris o rante, ac duobus proximis epiloo; unétulque inter scapulas sacro oleo. te aram maximam, ubi etiam sacsandam Eucharilliam venerabung accipit, & corona aurea redimitus,

DESCRIPTIO. pto in deviram sceptio & in Izvana emo aureis, in editiore tolio ex remre pixparato collocatur, omnibufle rite peractis coronatus in regiam ducitur. Pottridie pompa itidem ioani coronatus in torum urbis equo chitur, senatoribus equestribus, epiopis quidé pone le juentibus, protais vero antecedentibus longo ordine. quibas tres primores pomum, icetrum & ffrictum gladium proxime ei ræterunt. Ibi erectum ex tempore taulatum füblime cum iis pedefter con-. endit, & in editiori toho collocatur. edentem senatus paulo inferior ordie circumfidet. Demde allurgens ille, erlus quattior mundi partes gladium brat, rurlunique refidens, ejus conadu sive leni ictu inter slapulas cujufme, nobiles & equites auratos creat: aud perinde est, ac si baltheo militari tonet. Vrbani autem & oppidani maistratus in verba novi regis jurant.Inle rite peractis omnibus, in arcem cum adem pompa reditur, & festis epulis adulgetur. Nec muito diverta est regiir inauguratio: que fit presente, delucente, & postulante pro ca rege. Deducit autem eam coronatam etiam id forum rex ipse quoque coronatus sum finali pompa. Sed non juratur in verba

veil a regint ne ei desertar ulla pote stas aut juriidictio.

# Veltigalia regia.

Ved cala Principis at printo loci lentiora & ampliora olim tuere, quai nunc lunt. Pensitabant enim ei omn. amertes & A. puttin procumnis to butum poradline, quod nos rastra dicere poslumus, (regale etiam voc. tuil injugeron, talantiin & ma fum, ut vulgo vocant, duodenos gro fes, & pridemiates five Pragentes: 1 dimidio cos, qui nune funt in uluigre fos vernaculos excedunt. Quin fibor tatem & pon lus a genti spectes, qu drupto, quemada odula carum rera pe mighirmant melior tune erat gre fus quam nune eft. Penficibant & alqualdim cum numarias, tum per rias, frumentarias, avenarias, & alia rein n pension's: Nec moa vagricel sed & oppidani: Quin & equites si milites non penitus immunes erant. jur enta autem si di qua-un jeeit faccout alm (condum obs) suppedir bant, & canes cum venatoribus ej al je necetle habebant. Ne monasti que lem & alia ecclefattica bona init prortus exant libera ab hajuimod; or ribus ac tributis: quorum appellatio: vide

DESCRIPTION

Hein liet in vetuftle Prin lpum dilomatis: Nempe Pizewed, Lovves, reza, Stan, Povvoleve, Lai jour, Creca, Podvvodii, Veginia, Natzus, Sep, Pedavorovve, Opolie. Libert autem Le noperant ubique plicationes atque ver act mes: Altis non erant, ne in tuo

lem caiquam fun lo, abij ze pe ulan Principis indulgentia Middle guone malenoic ru I cincip, dependebantora lun cum ha cilenticana permathat of the union ununtal vicili perr milata vlatas, & needum maricima cum externis populis commercia e cir leit, auf vulgata eilent in on difficahel ancue tinges & ell fractus prodiorum lainti, is, que percentional is in cellim cas coriportata cranti ne ji ad unum ali purm retius regni le că - Jac d non fine gravi agredium preflura futulum erat 'convehebancus ted in beæticturis attervabantur. Cumque a tofficium Principis pertanere ex cin eretur, non defidem & annaliem lee ruffiaum herete, fed obirc omne regnum, & fines ejus tueri, omnium mit us fele exponere, querimonis affictorum au lire, jus dicere, tenniores a potentionum injurits vin ticare, quoquo is venerat cum equicatu & comitatu no aulico, ejus praficture tiudi us Sc

POLONIAE 130 proventil us alchatur, quoad ei manere ibi libanter, opulve effet, sive quoud horrea cellaque influerent, seu denig descriptis cui pre præsecto, pro ratione præfecturæ & provenmem, certis temporum sparis. Atque hoe illudest, qued scriptores quidam externi rerum Po-Ionicarum imperiti ante nostram memoliam in eam partem acceptiunt.& literis mandarunt, quasi rex Polonus ezestatis caula regnum iuum obire perperuo necette habeat, quo à suis hominibus quas precario sultentetur. C.v. terum possea cum Principes vel certo se loco continere, vel bellis distenti peregre diutius abelle corpillent, diffrahi carere fructus prædiorum, qui præ. festorum cum sua cujusque fancilia moderatis ufibus superellent. Remina funt deinde Principum beneficentia sacro equestri ordini, & utriusque ad. seriptities & subditis pleræque omne pensiones & oneia. Nune sane equefins & ec dehattics ordinis homines ni-Lil Regigenfiture nezelle habet. Ac ne oppidant quidem corum, aut agreffe: adteriftitii, præter binos grossos vernaculos de manfo, five laneo qua idem tunt) pigane, & co quidem folo quem adscripticius que sibi colit. Nan. qui facerdotibus & equitibus colun-

tur.

eur, itemque suburbani & feufretorum (de quibus potrattingemus agruab ca quoque pensione immunes funt. Ne subterviunt quidem Principi sacerdotum & equitum homines agrestes & opoidani, præterquam ad arces tempore belli reficiendas, atque etiam novas, si id à senatuteoniulto fiat, condendas. Non ita pridem Abbates & Præpoliti monasteriorum certas pensiones, quæ Stationes vulgo dicuntur, Regi denuo pentitare coperunt. Adscriptitii queque ipsorum ad colendos Principi agros, subvectiones, & pensiones quasdam fiumentarias revocantur, quo præfectorum regiorum præsidio tut.ores fint ab injuriis improborum. His autem exceptis soli præfecturarum adscriptitii, in suis quique prætesturis agros colendo, & vectigalia pentitando, rem familiarem Principis suttinent: Quæ nunc tamen aliquanto exquiiitius curatur, quam olim. Habet is etiam è metallis mediocre vectigal. In iis autem conductitiarum operarum ulus est : Quarum impensa deducta, reliquum cedit Principi. Omnium vero metallorum in Polonia fructuoli: simæ funt falinæ. Sed habet in iis equesier ordo hane prærogativam, ut in ujum laum domesticum, statis anni tempo-110,15

POLONIAE 122 ribus aliquanto minoris emat salei. quam cæten l'or ines. E teleniis qui que mercium & vectorum proven vaig I Pimeri. Creeorum hon num nemo jus ullum habet instituer di & evig n balonii, preter pecui ier reg en l'henram : idque eb n cessariam extra ordinem retectiones viarum, pontium, & aggerum. Cæti rum naulum à trajectu fluminum, fas our was to interface elicet. Depl. autem est telonium : vetus & novun Ac verus qui l'in evile est, quod ab i renditur, qui intra fines regni neg tiantur. Novum vero majus ali pia: to, quod boum, equorum, coriorum frumenti, lanæ, ceræ, febi, & aliaru me cium quæ ad exteras oras exportanti. & earum, que aliun le importantu nomine pensitatur. Vtriusque immi nitatem habent coclesiasticus & eque fier ordo, modo ne mercaturam qui exerceat, hoc est, venum ea exporte que ij se aliunde emerit, ac non de su pararit. Si quis tamen boves empte ino pal ulo & frumento jer hyeme. aue, aperinde habetur, ac fi donti eje nati fint. Publicæ quoq; civitates non nullæ habent immunitatem veteris te lonii. De novo fuit superiori tempor contr. veissa inter e piestrem ordiner atqu

at que regem. Hes ig un nar siunt perpetua Principis vect galia: Que initahere, aut addicere cuipiam jure hæreditario, Alexandri regis lege problibetur. Arque ea lev neglecta pole, & aute paucos annos accibias revocata, multos conturbavit, & non exiguos motus excitavit : qui nondam prottus topici iunt. Extra ordinem n ill a quequam, nisi forte à lud vis, regi pentitutur. Ex als autem vectigalibu lecum demeluca familia fua fefe lutientati inde comitatui suo aulico flipend a nerbett inde in legationes, dotes & clacationes filiarum arcium præfidia & fartatecta, viarum publicarum refectiones, machinas & apparatum bellorum, p. rmia bene merentium dese ac republ.ca.& in alios usus impendit inde & senatorious fere, ac magistratibus pubi cis, & nonnullis sacerdonis, certi ac perpetui reditus antiquitus co: fiituti sunt, partim pietate & benencentia Principum attr.buti, partim acceptoin utus necettarios pretio vend ti. Et ha-Étenus quidem de Principe sive Roge 20 vectigalibus ejus. Iam de legibus.

## De Legibus Polonia.

Legum scriptarum nullus suit uses apad Polonos vetustioribus tempou-

POLONIAE bus: Neculiæ extant antiquiores i quas Cazin irus Magnus rex cond.dr Quæ sane pauculæ sunt. Nec muliæ i à filirs ems le anne Alberto & Alexar dro aljeste funt. Extremis demui tere temporitus Sigitmundi feniori & regnante filio ejus Sigumundo At guito, magis ac magis exarfit & lot g.us progreifus elt pauritus & libic aro, aium legum condenda: um, & ar tiquiorum mutandarum. Quo fit, t hat propemedum exoleteant, nova a tem vix, aut ne vix quidem inolefeat. sed utræque, hæ guidem novitate, ik. vero verustate sua, in contemptu. vulgo veniant, maxima reipublicæ pe nicie. Farum autem condendarum p tellas est simul penes regem, senatur & nuncios nobilitatis; nec nisi in ce mitiis. Statuta regni vocantur. Prik temporibus viva leverat Rex sive Pri: ceps: Qui cum unus in tam amplo r gno omma neque præftare, neque pro videre, ac ne judiciorum quidem dif

eultates recte explicare posse videretu & subricus autem proclivisque ad viannidem gradus in summa potesta esse solcat, adhibiti sunt ei senato, sive Conssiari, qui & conssia actionesque esus a l'allatem reipublica, judicia ad justitia & aquitatis tau

### Senatus Regins.

Hic est Senatus Regius, muito amol or modo, quam ocita: certo honsinum numero constans, quos Senatores & Confibarios regni appellam is. Oni ron nifi jurati ad noc collegium & ad confilium admittuntur Et perpetuum all hoe munus quoad vivit quisque, tertis annexum honolibus & mactratibus, partim eccleitarucis, partir. profanis. Sunt autem in Senatu antiquitus Archiepitopi duo, terrem Etiwopi, Palatini quindecim, Caffeilani quinque & sevaginta. Archiepiscopi unt, Gneinensis in majore Polyma, Leopelientis in Rudia. Epitopi vero funt, Cracoviensis in minore. Politaniensis in majore Polonia: VVladidaviensis in Cuiavia & Pomerania, qui tamen jam à certo tempore Posnani-niem loco anteit : Plocensis in Maiovia: In Rudia Præmid enfis & Chelmenns: Camenensis in Podolia. Q.; omnes, quo ordine nunc à nobis en tmeratifunt, eum perpetuo fervant in I A Scha.

POLONIAS I natu diendeque fertenta, & in p blicis celebritatibus. De Prussicis su loco dicerrus. Sunt quidem prætere. tres Russiei & Græcischismatis episce prin Rada, quosipii Ruda Vlada vocant, nimitum Leopoliensis, Pra misli. nsis, & Chelmensis:qui una cui Betate ... w. ..... & al.s Rudissitale epistopis, qui tent in d.ti ee Lith. nica, à Kioviensi metropolita, & à P. triarcha Constantinopolitano, que ad icheionem & initiationes attindependent. Pabert & Armeni iuu epiteerum. Sed naque hie nequa Resici pertinent ad regium considur. Superioribus fecuis, cum latius pat rent versus occidentem solem fin Polonie, Wratitlaviensis quoque Lubuslensis et iteopi. & Camenenti, Ienatu! ua loca nabebant: Atque etla nune duo priores in provincia Gne nensi, ensentar. Et nostra memo. habuit uterque certa bona in Polons. Nune Camenentis epileopatus in d. cum Pomeranie, Lucutlenfis in Ma chionum Brandel urgenfium fauciba Viatidamentis in regum Beénde d tione est. Secundum episcopos in S natu funt Palatini, hoc ordine: Crace vientis & Potnamenfis, alternis vicita inter se priora & posteriora habente

100

DESCRIPTIO. & suffragia: Deinde Sendomirien-Calissiensis, Siradiensis, Lencicien-Brestensis, VVladislaviensis, sive v, ladal, vienfis. Lecpolertis tiva mir, Podelie . Lublinenus, Bellens, Plocensis, Masoviæ, & Ravensis. astellani, Cracoviensis, Voiniciensis, ir. decentis. & Biccenfis in Satrapia fi-Palarinatu Cracoviensi: Posnanien-Medirecenfis. Rogoinenfis, Stemen-. P. zm. menfis, Crivinenfis, & Sancensis in Posnaniensi: Sendomiriens, Vitheienfis, Radon tenfis, Zavicho enfis, Zarnovientis, Malogotentis, olanecensis, Cechovier.sis in Sendoiriensi: Calissiensis, Gneinensis, Lanenfis, Naclenfis, Biechovienfis, Carenensis in Calidiensi: Sirad entis, Roirentis. Spicimirientis, Velunentis & Jonarienfis in Sirad ensi: Lencicienfis, rezineniis, inovviodeniis, & Conaicasis alius in Lenciciensi: In Bre. ensi int' enfis, Crusuncientis & Covalientis: a Innivvladislaviensi lunivvladislalenfis, Bydgoftienfis, & Conarienfis ... sin anumitem que Dobrinensis, Ri; imensis; & Slonnensis in terra Dobri-. enti: In Russia Leopolier.sis, Præmiliensis, Haliciensis, Sanocensis & Chel-Inensis: In Podolia unicus Camenewill; in Lublicensi item Lublingusses In 138 POLONIAE

In Belfensi Beltensis: In Plocensi P cenfis, Racianzer fis & Siepercenfis Malovia Cyrnenlis, Viznenlis, Var vienfis, Villegradenfis, Zacrociment Ciechanoniensis & Livensis: In Rave fi Raventis, Sochaciovientis, & Go nensis: In Silesia unus Osuincimen Palatinum ea non habet. Ex his Caft lanis qui primi in unaquaque fatra modo à nobis enumeratifunt eum i ter se iervant ordinem, quo Palatii recentuimus, excepto Cracovienfi, e ex quodam tempore Palatinos omi loco suffragioque anteit. Voinicien item & huic proximus Gnesnentis pr rogativa quadam inter Califfientem Siradientem Castellanos intersecti su-Cæterorum hic elle legitimus ordo e stimatur, ut Ravensi, qui superiore extremus est, proximus sit Sandece fis: deinde Medirecenfis, Villicient Biecensis, Rogotnensis, Radomien. Zavichoftenfis, Landenfis, Sremen! Zarnovienfis, Malogoftenfis, Velune sis Præmidiensis, Haliciensis, San cenfis, Chelmenus, Dobrinenlis, Ponecensis, Prementensis, Crivinens Ce hevienfis, Naclenfis, Rotpirent Biechovientis, Otvencimentis, Bre nentis, Cautincientis, By igotuent Camenentis, 5; comirientis, Inovil denf

DESCRIPTIO. Mis, Covalienfis, Santocenfis, Sowieviensis, Gostinensis, Viznensis, ataviensis, Racianzensis, Siepercen-, Villigrodensis, Ripinensis, Zacrocienfis, Ciechanovienfis, Livenfis, Siousis: extremi tres Conarienses: In ibus primum locum is, qui est in Sidiensi tatrapia, medium qui in Lencionfi, ultimum qui in Inovvladitlaensi, obtinet. Sunt item in Sena-Magiffratus quidam & adminutri incipis, quos Officiales regni vocant: empe Marefealcus, qui magnus diciir Cancellarius, Procancellarius five icecancellarius, ac Thefaurarius. Est nam unus de magistratibus aulicis, d curiæ Principis, Maretealeus curiæ. utantur etiani duo Præfecti seu Capiinei, nempe majoris Poloniæ, & Craovientis, ad confilium pertinere. Sed erraro utu venit ut ii non aliquo alio onore Senatorio præditi fint. Horum utem omnium magistratuum loca & ufragia in confilio funt secundum Catellanos eo, quo hic à nobis conferipti unt, ordine. Nisi si quo alio eminenfori honore ii cohonettentur: Qued it planunque. Hoc igitur est Confilium tal licum apud Polonos, & Senatus regius live regni, sex & nonaginta con-

finariis conttans: Queru alii vocantur

n.a;0=

POLONIAE 140 majores, ain minores confidatii. St autem maines Archiepatopi, Epit. pi, Palatian, primarii aliquet lat.a; rum Caftchani ut jue ad Siradienie fortassis: Cæteri omnes minores: d policius in confilium adhiberica; runt: & excludentur nonnunqual. consiliis secretioribus. In hoc sena censentur etiam Prussici consiliarii. rum de his & omni republica Pruff separatim polierius perlequemur. A celleie nuper (posteaquam hæe n conscriptimus) & Lithuanici, cum a tiqui, tum quos Sigilmundus Augul-Revad numerum eorum adiecir. E quoque alir loco reterval imus. Por Secretarii adn.ittuntur quidem & i jurati in Senatum, sed, ut auditomodo, & quafi teminarium quodda senatus: Neque locum habent in co Luu consiliariorum, neque diciione sententia. Ex his autem unus primi ve majoris Secretarii nomen & hon rem obtinet, de quo plura paulo po Duo reterendaris five supplicum lib lorum m. giftri wat Putantur & wee merarii aditum habere ad locum h bindi senatus, claudendi & apezien of it caula, idone in fuo tantum quit territorio. lam & Senatorum, prim riorum præsestim, finos adoleteent admit

DESCRIPTIO. 141 mitti in Senatum, non inufitatum et. Quanquam solent & il sacramenvadigi in nun ero secretariorum, quo beaus interfint confisis. Convoinnur autem Senatores a Principe ad onficiam: prætentes quidem quoes opus est: qui vero longius abiunt, con nuli arduis de cautis, urpore ad . mitia, vel celepritatis alicujus graa, nimirum ad nuptias Principis, u liberorum ejus, aut si quis socius obnoxius regno dux in verba Priapis juraturus itt. Cum us vero, qui funt, Princeps pro re nata confulat. Nisi forte res gravior ac difficior incidat, quæ platium confilio & mientu sit explicanda, velut de ndiandis comitis. Tune enim apfentes nguli per epitolas regias contulunu, majores præfertim. Atque hæe de " lere, numero, ordine & oficioiectorum sive confiliario.um regni in terint, si unum illud addiderinius, and fublery unt ii quoque Principi c reipublicæ quoties opus est; domi dem in judiciis, cum aliis, tum re-.uperatoms, quas commilliones vulo vocamus; foris autem in legatio-.ibus obeundis, aut si quid ainud puace cum dignitate peragendum ert. -um autem ii certis magittratibus & 110142 POLONIAE

& honorbus præditi fiati, habent iam præter commune legatorium n nus, curamque tomus reipublic.e.pec haria officia pro divertitate magisti tuum sive ho torum attributa. Ac. chiepiteopi quidem & epiteopi off que fint, nemini Christiano inceg turo est: Nec uilum ii peculiare hab. in Polonia præ cæteris nationibus: > quod Archiepiteogus Gneinenfis p petua quadam Pontificis Maximi le tione tungitur, & legatus natus le apostolicæ appellatur. Quo nom ampliorem habet jurisdictionem: qua suo loco attingemus. Habet eti: primatis honorem ab eadem iede a Henca, abique eo, quod antiquo geinstituto & prærogativa primas teg & princeps senatus. Proinde pe eum est potettas indicendi comi convocandi senatum, senatusque co sulta definiendi & edicendi, abse Rege, & regno vacante. Sed nos inftitum nottium persequamur. Pala munera funt, elle ductorem coj iar sux latrapix in expeditionibus belu indeque nomen habet lingua verna la, ut Voievoda dicatur, quasi dux b five copiarum. Palatinus autem die Romanorum instatione, apud q sub imperatoribus non obicurum c non

DESCRIPTIO. 143 men honoique Comitum Palatine» m. Porro in pace, Palatini elt. in fua muiq satrapia conventus nobilitatis stituere, iique, & judiciis præsidere: retia rebus venalibus præter tempus omitiorum & belli imponere:pondeum & mensurarum curam gerere: Iuvorum quoq. patrocinium & judicia a Palatinu pertinent. Castellani quasi gati funt Palatinorum, ductoresque præsides not ilitatis sub suo quisque alatino. Appellantur autem Cailellai etiam vernacula lingua mutuato à atinis vocabulo, à castellis sive oppiis contimque territoriis, quæ finguli ingula habent attabuta: non qued tominatum, juriidictionem, aut caraionem in eis habeant, sed legationem antum bellicam, cujus modo fecimus nentioneni: plerique etiam certos reitus anniveriarios. Indeque suam puilque denominationem sumit, videoct, ut Voiniciensis vel Sremensis, vel lus cujufpiam loci Cattellanus voceui. Vocantur etiam perlæpe nomine reinaculo domini, loci appellatione in civels (i syllabam deflexa, verbi graia, pan Potnanski, pan Ploski. Solus autem Cracoviensis Castellanus, præcer nomen & reditus, nihil habet com-

mune cum aliis: Sed liberum is hono-

rem babet, abi que ullo pro sus mu
respirater como une senatoraumi l
fa atimam murmiquam Castilanu
lese este non si et quenquancin sa
tregia, in que null un progrium ha
fundum seu hona terrestria. Voca
tre que u util que vulgo con muni
caludo depour en a quant depoutate
i onore praca i, addito secolatia
seu terra nomine.

Magistratus & Oficiales Regni. ..

Magistratus vero sive officiales a an al emeris, & mach micht squid dans politices, quil us functional universam rempublicam pertinembus, hanc sumunt communem applicationem. Nam peculiaria eorum mina superius jam indicavimus. Quanti singulis Regnt nomen adjugitur, ut, verb gratia, Marescalcu Canceliarius regit i dicatur, code il modo cateri. Officia vero singuloro hae sunt:

Marescaleus quidem magister est la regre, & administer consulai pul peres quem pus ett convocandi se tuno puna et gis, vel primatis prest di silentium 8c audientiam, facielo potetracon decende tentencie, legioreternos intre duceadi, ejiciendo e conternos intre duceadi, ejiciendo e contentos e conte

DESCRIPTIO.

lio eos qui ad id non pertinent, prorantiandi decreta regia in caulis miaule & copitalibus, promulgandi ad ropalum tenatus contulta, moderandi supps publicis, hotpites mutres miis iende, competeer de motus in prizorum atque turbulentorum non molo circum fenatum & in pu' lico, sed ciam in privates Princious conactive & hal itacutis, animadvertends in decta, quæ in loco, & op; ido donacilii ischen mittegn, velcommerum adnittuntar, denique in comitiis & in comitatu regio diverioria detribuenti, & imponendi rebus venalibus preia, unde etiam veccigal feu tributura orale ipsi proven t. Mareicalci etiam It, in aulicum regis comitatum & administros mente regie , alimunique aumerum auffcorum, prefanos pixertim, juritdictio, c. n.ura & animadversio: eoque gestat is in publicis conventibus, & regi in propatulum prodeunti præfert erectum kept.um li-

gneum, five baculum. Carochariss & Vicecancellarius, nominibus & loco distincti, sed potestate & naunere exæquati, diplomatifeus, edi-Eus, mandatis, exiliolis, & aliis teris tuus regus conceribendis aspie figuandis, quaque ad eum mittuntur acci-

1 ichdie

146 POLONIAL pieralis & Legendis prafant. Itaque poteltate lua haoer t figna regia, C. cellarius qui lem majus, Vicecance! rius vero minus. Authoritas coru consque patet, ut naita inconsti Principe ligrane: que vero contra ges ette videntur, jubenti ili neg polint. Dant etiam respondançio i nine, & gubus de ret us concil. haberi deber, in Senatu proponar denique senatus comuita, regiaq" comitialia placita ac decreta lin. mandant, & in publicum edunt. S etiam li cognitores privata: um qu moniarum, & provocationum al-Banis & opplianis, p. wiesterun judiciis, adregenn mounal devol rum: Secretariis, ferib., , facerdotil concionatoribus, & cantoribus au. veremonifique ecclefiatreis moder tur : is prætertim qui est de sacro c ne. Lege enim, quamvis non antie alterutrum ex no facri, alterum proordinis elle oportet, cum antiqu Mittere sacerdotes eo munere sur rentur. Sunt autem ii in proxima ex-Etatione honorum sui uterque ord. Sed neque saccidoti cum episcop exceptis Pramisliensi, Culmensi, C mensi & Camenecensi, neque prot five seculari sum ullo Palatinatu CaiDESCRIPTIO.

Caffellania retinere munus hoc heet, piæter pecunarem indulgentiam, aut conniventiam: est auten usitatum, ut de Vicecancellario hat Cancellarius, proj ter loci & tententiæ dicendæ j iæ-

rogativam.

Thejaurarius ipso nomine indicat munus fuum. Ett enim pron. us & condus thetauri regii ; tynd-olorum five infignium regni, quæ fur ticciena pon.um, leept.um, & gladius, fur i ellecilis & reduum regiorum, scripturarumque & n.enumentorum publicorun .: aufter & n. ederater queronivis euxherum, curatorum, atque dimensatorum Principis, & rationum reddendarum exactor, montariæ eficinæ magister : f ij endierum tam n iltarit m quam aulice rum folutor : reddendæ Principi rationi obnexius. De Marescalco curiæ, & præfectis, referendatiis, & feeretariis, dicemus poslee.

Numerantur etiam inter Magillratus & Officiales regni, duo duces exer-. citus: quorum alter generalis & supren us exercituum regni Capitaneus, alter Campiductor, seu campestis Capitaneus dicitur. Ac ille quidem dux est · & moderator belli secundum Princi-· pem, & vicarius Principis. Ducit exerchum, capit locum castris, acies in-

K 2 struit,

#### 148 POLONIAE

flittit, dat fignum pugue & receptu commeatus & annona curamin be logelit, pretiarel as venations impo nit ponderibneque & mentueis carur modem fratuit, & in deingeente animadvereit. Can peticis vero, haji ett quali marins à Principe datus : e culturur potidinium explorationum que curam gerit, & mercenar's ne tious, ido prefertion altero ai uni prieest. Neuter tamen in Senatu locu habet : Quin temporarii effe perbio. tur, neque inter magnitratus regni l biti superioribus temporibus. Lu. minus autem alii quidem, qui is si n ltra fere memoria pro magifiracib regni haberi & appellati corpere. N que tamen in senatu locum ha! ent,t que functionem illam ad universit regnum pertinentem. li ve. o iunt g' difer, pocillator five i incerna, struct mensæ, quem incisorem vocant, da fer, subdapiter, magister culinæ, qui pibus apparandis & cocis regiis piace Et certe aut indem sunt terrefires Cicorrentis satrapir aut ca sola de om bus nuilos haber, traque nos quoqu. sententia peritiorum inter terrest. honores & n.agistratus corum off exponemus.Dicuntur autem terrest honores & magistratus, qui non u

DESCRIPTIO.

149

versi regni, sed terrarum atque satrapinu lant peculia. cs. Off caterre' na vulg v appellantur: & his qui præditi funt, Obrigiales terreffres. Sunt auté ii, faccamerarius, car itaneus, gladuer, veallifer, pincerna, by pincerna, incitor, dapiter, fubdapiter, tribunus, sudex, fubjudex, notarius thefaurarius, venator, agato his equorum curator. Habentq, certas suas functiones sive curationes anti mitus, in fua quitque fatrapia five tractu, ac terra, ut vulgo loquuntur: quarum quelinet olim, discerpto in B. altos dominatus regno, fuum ducem haburt. Ejus auten, hituerunt adminifiri peculiares. Nunc magna pars to-Lim nomen gundunique hon rem ietinent. Quales funt gla liferi, pincernæ, suppincernæ, inchores, dapiten, subdapite-i ac thefaurariimni quod in extraor dinariis judiciis, quas commidiones vocat, regiis mandatis subserviunt, & in colle quiis assident. Tametsi etiamnune il peculiaribus tuis muneribus fungi recte polle existimantur, in suo quilque tractu, à quo denominationem habet, quoties eum Princeps adit: Nempe ut gladiter Pofnanienfis in Pofnanienfi (atrapia glad'um ipfi præferat in folenni pompa: pincerna poculă a lininistret: inchor sive structor mensara apponat: dapi-

POLONIAE dapifer dapes interat : sul dapifer da prierum cum leceptro ien baculo præce dat, suppincerna potus curam gerat taclaurairis condas ac promus pecu me sit au supelicetilis ejus. Cæteri san funguntur ctiamnune fere fuis mune ribus. Ac vexilliter quidem in bello ve xillum prætert exe. citui iuæ fatrapiæ Inbunis cuttos est arcis in suo quit que tractu, durante bello: Itaque vaca tionem habet militiæ. Venator vena tiombus & felvis præest. Agaso equitic sive armento equorum. In lex causi &ccont. oversiis privatis nobilitatis dit ceptandis & judicandis præsidet un. cum subjudice: qui ejus est socius, noi vicarius, loco tantum inferior. Nota rius semba est & actuarius judicii : Se. habet ipie quoque in judiciis jus dicen dæ sententiæ, consuetudine magis quam legum præferipto. Cæterum Suc camerarius (ut ejus partes postreme loco explicemus, icet honore omnibu Lis anticeat) ohm fortallis præiuit cu Liento & cubicularis Principis in su qui que terra: Nune regendis mode find us agrorum ac bonorum terre 10. jun prrett. Quem itidem at que ju de con, judicem, & notarium, jura tum elle c, ortet. Habetque is ad i munus obenndum vicarios & iph jurate

DESCRIPTIO. titos, in finguiis territoriis fingulos, urcamerarn vocantur, five cubiculai, oi opterea fortallis, quod intiquitus muttri cubicult Principis ad id munus zebantur à fuccamerario. Nunc is s sibi legit arbitratu suo exequell.i idine ejutdem territorii, & jureiurano adigit, mutatque quoties vult. Craoviensi: Succamerarius præ cæteris ea rvrogativa præditus eft, ut falinarum jus ipfins tractus arbiter fit & infpedor. Capitaneorum officia statim exonemus. Ceterum hi, de quibus molo egimus, non omnes in omnibus farapils funt, neque in lingulis linguli. it Cracoviensis quidem satrapia succanerarium, gladuerum, dapiterum, trivanum, judicem, jubjudicem, & notaium habet fingulos: Pofnanienfis cxteros quidem habet itidem singules: Succamerarius vero, judices, tubiudices & notarios binos. Habet enim holce terra Vichoviensis peculiares, quæ à Polonia quodam tempore feiuncta suit. Sendomiriensis satrapia exteros qu dem & ipia fingulos habet, præter trisunum, quem etiam Prissoviense territorium non ita vildem mam habere cæpit. Calidiensis item er dem omnes habet fingulos. Siradi, nus tru-Gore & fabdapitero caret: gladaterum,

#### ME POLONIAE

pincernamidique rum habet fingul-Succamerarios, vexilliferos, judices, notarios binos. Habet enim hos Vel nense territorium suos, ex quo temp re avulsum suit à Polonia, sicut arb tror. Tribuni item duo sunt in eade fart, via Maior & Minor, Lencicier placherum, ftrustorem & fabdapit ruta no nabeticate os l'abet fingule Remque Brel enfi, Inovvlad ilavier. vero gladucium unum habet, fruit rem 8, filbdaj iterum nullum:Reliqu omnes binos. Habet enim Dobrinen terra peculiarem luccamerarium, vev Liferun, pincernam, dapiterum, trib nuntifudicem, tubindice, & notariur Rudia quinos habet fuccamerarios,v xill.teres, pincernas, dapiteros, trib nos, judices, subjudices, & notario Nempe Leopolienten, Piermillionien Sanocen, em, Habeientem, & Chelmer len .: Clad:terum, Itructorem, & fuhd pirerum nuhum. Podolia itidem nu lam de las tribateReliquos vero finglos, exceptis tril unis quos duos babe 62 : erecen em aug. Trebovvlieiden Iul inentis fatreția gladiterum, fire exorem, & lut dapiterum nec ipla lie bett verilliferum, pincernam, ac dap ferum fingules: exteres binos. Luce s'ense enim territorium peculiares b. 206 DESCRIPTIO.

e ficcanierarium, tribunum, judee. m. judicem, & notacium. Beltenfis camerarium, vexilliserum, pincerin dapiterum, judicem, jul judicem, ne tarium habet fingules, careros on habet. Plocentis succamerarium, ncernam, dapmerum, ac tribunum igules: Iud.cem vero & fub ud cem notarios binos: (Habet enim hos avverente terricorium mos.) Structoac uil dapifero ea latraj la caret Rahas vero it, uctore frem & gladitero: il dagie cum unum habet : reliquos mem ternos, territoriis distinctos, vi-Abet Ravenier, Gostinensem, & Sola l'ovienten. Manuvia judices habet adecim, totidem quot territoria: Niilium Cyrnentem, Viznentem, Variaæntem, Norenfem, Vyslegsedeniem, "crocimensem, Ciechanoviensem, on zentem. Odiciencenien, five/emrevientem, Rozanentem, Schiventen:: ut judices & notarios totidena Succaacrarios uno nicus: Zembroviense nim territorium eo caret: Pincernas rque dapireros ceronos: Rozanense e-.m & Livenie, atq: item 7en.brovien-.e territoria hos non habent: Vexilli'e-. um ne Lomzente quiden .: Subdapiteum autem neq hec ip 'a, neque Nureneineque Vysiegrodente: porro suppincernas KS

194 POLONIAE

cernas & the auramos totilem, ct. ful day iteros labet Matovia, nem quin pie: Suppincernam item Ravete fatrapia habet: Brettenfis vero therat rarium: Cæteræ omnes neutrum: M gistrum culinæ nulla præter Crace viente n, si modo non regni is est: Ag fonem nulla præter Rudiam: Venate res solæ Cracoviensis, Posnaniensi Siradienfis at que Lencicienfis fingul-Sendomiriensis vero & Matovitica ! nos: Hæc quidem Vilnensem & Lor zensem: Illa vero Sendomiriensem Radomientem, Habent & Omiene mensis & Zatoriensis terræsuos iud ces fingulos: haoet etiam Severien ab episcopo. Caterorum terrestriu magitratuum nullum habet Sileh Prætectis five Capitaneis exceptis: I quibus iam dicendam est. Capitane. quem Prætectum recte diverimus, a dito nomine arcis, cui præeft, cultos e ac defentor non folum areis regiæ, v rumetiam pacis atque tranquillitat publice, in fua quilig, præfectura, qua a vi tutam debet præfface & vindicat & furibus latroniousque repurgare. It que jurisdictionem coërcitionemqu habet late patentem, non modo agreties & oppidanos, verumetiam caucitais ordinis homines: Qua de

DESCRIPTIO.

100

ccuratius tuo loco trastabimus. Adrecommium aliorum iudicum, eccleafricorum iuxta ac profanorum, ienentias ad extremum executioni manet, si executores alii nolint, vel non ronclant. Cerit etiam curam commoorum & redituum Principis, qui ex e tamiliari, ac censibus & pensionibus . ppidanorum & agrettium proveunt. Et omnino arces, & villæ, icu . Illica prædia cum inis fartis tectis, & ppida pagique Principis in ditione , reiesto, um funt. Sobrs omnium Ciaoviensis præfectus licet amplidimam undictionem habeat, tamen fartoum tectorum arcis, & redituum Prinipis curam non habet. Est enim mainus procurator eius arcis, qui utruuque hoc onus suttiner. Nam Poinaniculis præfectus, licet maiores etiam rarogativas & iuritdictionem in tota maiore Polonia obtineat, at jue ob id generalis maioris Polonia Capitaneus vocitetur, curat tamen farta techa arcis Pothanientis duntavat, & reditus regios ciu'dem territorii. Cætera enim territoria surif seitioni eius subiecla, habent tere mos curatores, quos etiam minus proprie præfectos appellamus: de auit us pott a remus Oportet autem prætectum elle equefuris ordinis,

POLONIAE nis a tros & tan los proprios in ea i printectura, em pranicicar, habente Neque externo autem, neque regio ducali genere orto, conferri præfeć. ram fas eft. Nee deas e riquam hal : licet: Ac ne unam quidem primaria duntaxat & juritdictione prædita com parama Canellan a vel Palati tu ematim farissie: Pomanieufi Cracoviens exceptis; in quibus ar idem jus est. Ne Silesiæ quidem dunt iu' banc legent. Hat et Prafec quilbet mum Vicarium, quem Vice piteneum vei Barggraf inni vulgo v canti Nos supplæfectum fertalis n ine; to discrimus. Penes quem est caria pratecturæ totia, potestas, & rum judicatarum executio. Habet alterum administrum statorum ac ce tis temporibus peragi feditorum necierum, quem judicem cafrientem e cunt: Vtrunque arbitratu suo cre & ai dicat: Sed utrunque juratum i dem, atqueiptan. jew ectum & ex quettir ordine elle, certaque b ma te refuta in ea ipla pratectura habere i porter. Nec eundem judicem lappr. fectum, terrestremve & castrensem ji dicem, eile fas eft. Paber iten, prefect ra quaque ac varium juratum, que. notarium calireniem nomikat. No

Drscriptio. 187
int autom fatiaprs, veium arcibus ac
mitor is tere, que décietus vocanar, de inche prefecture: no noulee
com complura territoria in se comlectantur.

### Prafectorations Polon c.

Sunt vero ha tetius Polonia praietur v: în majore quidem Polonia unia generalis, Potnaniente, Ceftenie, Vicnovense, Cali fense, Gnetnenie, Nationie, Coninenie, Kemenie, & Nailente territoria complexa: In minore autem Cracoviones, que prærer prinatium, alia tria territoria, videlicat Protloviente, Xianzense & Leloviense in le continet. Præter cam junt Sandecensis & Riecentes, pinteftura cum juried citione. In Send miricli vero attapia sunt: Sendomiriensis, Radomiensis, Stenzicenie quog: territorium dudum complexa, qued jam peculiarem præfeciem habet, 'Corcin, na, jux & novæ civitatis dicitur, Chencinensis, Opocinersfis, Pilinenfis. In Lul linenii ejuidem nominis præiecura eli.& Lucov enfis. In Stradiensi Siradiensis, que Schadcoviente quoque & Radomicente & Petricovicie territoria annexa habet: Velunensis item & Offretloviensis. In Lenacienti unica est, tria habeas territoria, Dillin-

118 POLONIAE nimirum Lenciciense, Brezinense im Orloviense. In Cuiavia Brestensis, Cu Iniciente irem & Covaliente, & Fra cense, territoria adiunsta habens: 41 niv. laditlavientis cum annexo By Riensi territorio: & Bobrovonicen Dobrinence, Ripinente & Libn. territoria complexa. In Rudia Leo lienfis, Præmi henfis, Sanocenfis, 1 Incientis, Chelmenns, & Cramotra 1 sis. In Podolia Camenecensis ato Trel ovvliensis. In Belsensi satrapia I fenfis, Bufcenfis, Grodlenfiz,& Gra necensis. In Plocensi unica cum tri aliis territoriis, Zavvcrensi, Mlaven Srenensi sive Srencensi. In Masoi Cymenlis, Viznenfis, Variavienfis Nurente quoque territorium par Vyflegrodiensis, Zacrocimensis, C chanovientis, Lonzentis, Rozanen (in qua est Macoviente termonur-& Livensis. In Ravensi vero satra; tres præfecturæ funt, Ravensis, Gonensis, & Sochacioviensis. In Sile: sunt Osuiencimensis & Zatorient Præter has presecturas sunt & aliæ superioribus sere detractæ, & pecul siter, quamvis minus Latine, tenu carumque præfecti tenutarii vulgo v canturiqui partim non habent iua ti ritoria, partim habent, verum fine u iur

DESCRIPTIO. iddictione in nobilitatem. Namea it penes veros præsectos, quibus eæ untæ voluntate regla proj ter utilitam, vel aliqua de causa detracta sunt. nt autem it tenutarii curatores, moregiorum prædiorum atque redium, & castellorum, plebisque subieæ, non d: limij conditione magni irocuratoris arcis Cracoviensis. In iis ges ex, que de prænctaris quidem ommemoratæ funt, locum non hajent. Omnium autem præfecturarum leditus, partim ex agricultura, & re .ccuaria, partim è molis frumentariis chikis, partime confibus & pershoacus agrettium & oppdanorem procuiunt, & vel certo pacto præfectis loautur a l'incipe, vel corum fidei comnittuntur, ita ut ratiotal us reddendis bnoxii sint. Condonantur etiam inerdum c'o eximia merita. Oppignorariquo que præfecturas non inustratum .: st, cas prz.ertim, quæ iurildictione carent, quaque non funt primaria cuiufpre fatrapiæ. Sed ita demum id legiti-Lum eft, fi rata redituum portio quotannis de capite deducatur. Quod cum .in deinetudine abiitlet superiori tempore, comitiorun, decreto nunc revo-. catum elt. In iis vero præfecturis, quæ iuriidictionem habent, si utus respublica

160 POLONIAE

blue oppignorationem requiration allentu Schapis contitiali opus est. Sendonii ientis privuegio quedan. que oppignorari, ne j locari perpelocatione pereft. Habent & epito; proceses, atque equites locupletic nonnulli arces & prætectos tuos: Lee nonane Principi nequaqua ch xios. Habet arx Cracovientis peculis ter decé custo des, qui burggrabii, st pto a Germanis vocabulo, appellan fine ulla potestate, præden auctori chnoxios Qui pacis juxta ac belir t pore nocturnas, arque etiam diuri quado opus est, excubias, per se, vel administros suos servant. Habents militiæ vacationem: & eo nomine 2. bitur id munus à multis, & à rege co. fertur, Salinæ & alia metalla habet (3 curatores & adminitros juratos & tionibus reddendis obnoxios. Pra aute fahnis Bochnenfibus & Velice fious, earumque administris & ope unus falinator, quem zupparium C coviensem vocant. Russicis item un. quem Russicum appellant. Et est ho rata hae utraque curatio. Sed neque regui, neque in curir, nequin terrel b is magittratibus numerantur: Que admodum neque telonæ, sive quæ! res teloniorum, neque tributorum.

DESCRIPTIO. exactionum publicarum exactores. Fr o vero utrique rationibus reddends ol novii fent. Til næ gridem, finon redemerint televia: Cood vac aut plerunque. Hos omnes in hunc locum terestrium nagitr vod connecte from, projected quod comments not as præsectorum officia nonnihil accedunt. Scribam groot, i c nota em thefauri reg i not a tat of thecie, quem rex ipse edit, ac thesaurario vicarium adjungit. Eft & scriba castrensis, quem etiam notarium campelirem vocant, mercenariorum militum confor peor, & touter hipen' course.

### Ministeria aulica.

sunt etiam à terrestribus magistratibus non multum diversa ministeria
quadam in aula Prince is, que o i da
curiæ dicuntur. Quorum administri
terrestrium plerorum que & regul ordicialium (quorum sunt cognomines)
quotidianis ministeriis in aula Principis tunguntur ridem que bam Principis tunguntur ridem que bam Principis tunguntur ridem que bam Principi
ad suum quisque ministerium iurciurando obstringunt. Sunt autem ii: Marescalcus, Thesaurarius, seu Vicethesaurarius, Succamerarius, Reservadarii
dico Pinterna. Strine or near Popular,
Sul day iter, Magistri or diling & is to e-

C 1335

### 162 POLONIAE

Aus currium. Nuper etiam his acc. fere Vexillifer, ac ductor aulica mi. tiæ. Qui omnes addito nomine curi à superioribus magnitratibus & offic libus cognominibus fe is diftingun tur: nempe ut Marefealeus curiæ, Il. fanca, jus em re, atque eodem modo a dicantur. Nec scio an & Secretarii hunc ordinem referri debeant, lic nullum peculiare certumque mun attributum habeant, sed ad nutu Principis præsto sint in obeundis ej nomine legationibus, in temptionib & lectionibus publicarum & regiaru feripturatum, in acciendis ac deducer dis ad Regem vel in tenatum illusti bus Lots tubus & legatis Principum, exquirendis & reterendis sententiis? grotorum,& à confilio abientium pr mariorum senatorum, in recogne scendis pro Principe locis, factis. & car sis controverus, regiorum præsertir hominum, & administrorum inte ij 10s, vel cum magiffratil us fuis, & qua funt aba honcha & cum dignita. comunità ministeria. Numerus corus certus non est. In his eminet unus, qu appalator primus ieu major Secret. rius. Is abtentium Cancellariæ præf dum vicem supplet in aula & comitat Principis: Nec tamen, ut illi, gest. Benut

DESCRIPTIO. : 163 signum regium, sed quoties opus est, petito ab ipio annulo fignatorio, tam · diplomata publica, quam epittolas ipio pixiente signat. Qued si is quoque ablit, peragit ea quitpiam de orteris Secretariis, quem Princeps justerit. Habet autem primus quoque Secretarius fecundum Cancellarium & Vicecancellatium prærogativam capetlendi honores publicos & maginatus qui vacavernat: in arbitrio tamen regis postam. Habet & locum honoratum supra omnes officiales terreftres & auli-100s, excepto Marescalco. Marescalcus e une ablente Marelealeo regni agit omma quæ illins muneris iunt : A prætente etiam focius adnibers folet ac depet ad ea quæ sunt majoris momenti peragenda, præfertque cum eo pariter Principi crectum sceptium, Thesaurarius tem Thesaurarii regni abtențis vices gerit, adribeturque & ipie à piæinte ad pleraque omnia. Succamerarius, est magister cubiculi atque cubi--ulariorum puerorum, aliorumque done!ticorum Principis administrorum: Sib cujus potestare est supeller ad le-· tum & cubiculum Principis cultumque corporis pertinens. Ianitoribus i jioque idem præest. Referendarii, sup-. ...cam libellorum magistri sunt, & L 2 que

### 164 POLONIAL

querimoniis hommun... audiena Cancellarizque ut verbo legis utans reterendis preunt. Quinetiam in ! bus urbanis disceptandis præfto i eidem Cancellaure, emique pern exponunt Regi cum confilio cautas controverhas Lugantium, Nuper ac Ententias quoque rogari corte, unt err's judicus. Sunt autem duo pari j teffate, alter esch fiaffici, alter prot ordinis. Ductoris copiarum, magia habult, magiter enlina & prairect e ruum quæ fint officia, ipsa corum I. mina fatis oftendunt. Cæterorum mi nera jam funt explicata in terrestrile officiis & curationibus. Eadem ent I int horum atque illorum: red cedi Er illis prælentious in sua cui pitacia live terra. Hæc autem omnia honora sunt ministeria: Minus illa, interior cubiculi servitoris, curatoris lecti a: d spensatoris. Cæterum stepend anit " lici Principis equites, et neionator S. facrifici, quantis i onorato fint to, tamen ir ter of ciales non cens. tur: Multo minus slipatores, sive sate hers, culticularing & puerissed peri tui sunt administri Principis, & præi sunt ipsi iter facienti, & quovis los manenti. Ac sacrifici quidem per via c antar factis quotide praiente

DESCRIPTIO.

165

.. Canunt etiam festis diebus, benedi-.. onesque & gratiarum actiones ritu Principles ad meniam ejus peragunt. concionator facris concionibus tunntur. Aulici vero (sic enim vocantur) muites equis stipendia merent, præsidii eno, n que regir caufa, & equestrem um vel curralem equestres fere cominatur. Qui equitarus numerolus est tque si lendidus, nobili jus entute conans. In qua sunt complures magistra-(ibus & officiis non modo aulicis verűetiam terreferibus præditi. Li vero Maekalci moderantur. Cæteri ministri con habent necelle equos alere. Itaque edestres prodeuntem in publicu.n nucipem deducunt. In folennibus tauen pompis non inustratu est, ut equies quo que aulici pedefires equeffrem riner; em antecedant. In longio: ibus atem itineribus ii, qui equis non meent, vel regais, vel oppidation suppediatis, vel conductitiis equis aut currisus voluntur. Ex his Hipatores præsidii aula funt circum Principem: Quod anien recens eft in Polonia : fed auget najestatem Principis. Cubicularii & vaeri præsio sunt ad quevis domestica ninisteria. Sed cubiculariorum pecuiaris usus est in accien lis in S, natum X ad Regem confiniarin, & perferendis

### 166 POLONIAE

quoquo verfus literis, mandatis, e. étisque regiis. Quam ad rem oppic tim & vicatim eis mandato Princi e jui subministrantur. Quæ, subvect nes, &, lingua vernacula, jodu da v cantur: Cursum publicum Latini v cane. Incedentem in publico Prin pem, aulici qui lem antecedunt : fu; tores prælongis tectuibus more petum Germanorum armati latera e cingunt: cubicularii vero cum pue falucquuntur, tedita, ut & aullei pr ceribus atque senatoribus profani c dinis, & cubicularii puerique epilicoac fecretariis ecclefiallici ordinis pro. ma Principi loca honoris caufa conc dant: Nist torte regem regina sequati Tunc enim epileogi queque & fecret rifeum proceribus antecedant : Renam vero longus ordo tequitur no. Lum matronatum & puellarum. El igitur est ratio universa aulæ & con tatus regii. Mitto enim cantores.ab. cultodem, mapparium, canum venacorum curatores, dimentorum dite butores, janitores, tibicines, tubicine op.fices. & alia viliora ministeria: Qu mann ecit curba, & tumptil us Princ pis diene. Et caoniam ou nia perfequ mur: volumus quidem certe. Habe etiam Regina urm comitatum, no mod

DESCRIPTIO.

167

odo puellarum & matronarum que gynæceo funt, sed etiam puerorum Il iculariorum & aulicorum,& in his eculiares administros sive officiales. st primis Magisteum curiv, qui omnius præett, Reginamque prodeuntem um teeptro antecedit : Magiffram cuiz matronam gynzceo moderantem: Deinde Cancellarium, vel Secretarium: ajus sunt munera, literas nomine Reinw conferibere, & signare, & legere, compellantibus eam responsa date. Quod quidem nestio an cum Magistro i urix commune habeat. Est autem & ic diferimen inter cancellarium & feretarium, quod hic non gestat signum legine, sicut ille sed ab ea quoties opus 44, utendum accipit. Habet Regina etam thesaurarium suum, & pincernam ise pocillatorem, & flructorem nienx, & tubdapiferum, & dapiterum, & ...linæ ac stabuli magistros singulos: remque diffensatorem, abaci cuttolem, mapparium, & janitores, eodem, uo regii sunt, honoris discrimine: Quibus omnibus victus, veltitus, & increedes à Rege præbentur. Indidem flus quoq: Reginæ menta infiruitur, res vestiaria, mundus muliebris, & junienta comparantur. Qi od fi ea Regi superftes lit, vidua de suo ac de fivéti-

### 168 · POLONIAE

bus & reditabus eorum bonorum, que Rev le si dotis ao donationis propunuptias nomi se de amplidami Constententia attribuerit, sese cum univercomitatu suo dei soeps sustentat. Atque de magistratabus regni terrest bus, & aulicis, nobis decursa sunto.

# De ordine Ecclesiastico.

De ecclesiasticis magistratibus, h noribus, ministeriis & curationibu quales sunt secunda il archieficor & epitopos, faitaganeorum, al! tum, prapolitorum, decanorum, caidiaconorum, tcholadicocum, ca torum, custodum, cancellariorum, v carrorum in flicitualibus, officianut committariorum muattrolum, pr rum, custodum five guardianorus paraitentiarierum, paracotum, qu criam plebanes vocant, non en opeprenum hie nos perfequi: Ne de col' glis jaidem, canonicorum, monaca rum, & monacharum, fratrum co ventualium, vicariorum, pialtarus mantionatiorum, & fiqua aunt al Neque enim peculiare quiequam li bent apud Tolenos præ cæteris genbus & nationibus Christianis, nequ ad remput licam pertinent, exceptis ... chiepiliopis & epiteopis, & figail

DESCRIPTIO.

169

rte præterea peculariter quedam espublica munera, quorum juperius tentionem fecimus, mandantur. Manus tamen, ut par est, honor eis & annibus saceidotibus habetui solo saerdotii nomine. Ma or etiam olem abebatur: id qued e vetutiloribus ligrarum monumentis deprehend tur. mnes autem ii episcoporum & arhiericoporum potestati & juriidironi subsectitant, præter, fiqui Ponnois maximi, cujus eximia potestas It, auctoritate exempti sunt.

## Reliqui magistratus Polonia.

Plebes urbanz, of pidanz, vicanz. & greftes, partim Principi parent, partim rose ibus & equitibus: partim certis rectdotiis attributæ funt. Reguntur utem à tuis que que dominis, coruniq; refectis ac procuratoribus, ex æquo c bono, sive ex arbitrio magis, quam crtis legibus. Quanquam non carent amen suo quæque jure: Quod non est ni is modi, quemadmodam pottesus oftendemus. Prætar dominos auem, corum que partectos & par curaores, haber plebs quæque oppidatim, icatim, & pagatiun aco, magilhatus. le in pagis quidem scultetum sive .dvocatum hæreditarium vocant, Lς qui

POLONIAE 170 qui est quasi deductor ac defentor col nix: qui vel ipse, per se, vel per vie .. rium tuum, & ij tum ads ocatum, f judicialem, vocant,) cum adjunctis a quot ex aratorum numero fabinis appellantur judices, five atterfores jui cii) jus diçit. In civitatibus autem oppidis & vicis præter hos funt etia contales. Ita vocamus eos, qui a ve ribus decuriones appellantur : per quos est civitatis curusquam gubeir tio & custodia: in delinquentes as madverho: publicorum commod rum administratio, curaque ædifici rum & sartorum tectorum public rum. Inter eos autem unus præsic magister civium, quem vulgo prece sulem vocitant, qui ces, quoties of ett, convocat, & in contilium admib Nam leviora fine illis ipte gerit. Co sulum non idem est al ique numert Habent item fingulæ opincum socie res & contubernia in qualiber civit. & oppido fuos magntros, & his ad, u Etos aliquot feniores. In majoribus i bibus sunt etiam ædiles unus & alte de numero decurionum delecti, pec nie publicæ quæstores, & sartorum ctorum curatores. In oppidis vero vicis communiter hæe à decurionit curantur. Hos magistratus, in oppu præle

DESCRIPTIO.

171

rsertim, iuratos elle oportet, præter vocatos hæreditarios. Nullos autem nmunes magiffratus pagi inter fe, me civitates, habent. Hæc de plosis magistratibus.

# Electio magistratuum & Cleri.

Creandorum magistratuum, & horum mandandorum, in Polonia n una est ratio. Olim episcopi ex ricripto sacrorum canonum à colus primariorum facerdotum, quæ itula cathedralium ecclefiarum vulnominant, legebantur: Nunc Prinos, umbratili quadam electione illis icta, aut ne relicta quidem, folus arratu suo edit episcopum, & Pontinci ix. commendat (quod fiebat etiam ollegiis) ut eius auctoritate approur, præficiatur, & ab aliis epiteopis nesietur. Caj erunt autem sic editi e nominati indulgentia vel conniitia quadam admitti ad confilia pu-... priusquam approbentur à Ponti-2: Non item ad functiones facras, & udictionem ecclesiasticam, & admitrationem bonorum: Sed à morte topi collegium facrum, distributis er se curationibus, bona vacantia ministrat: excepta Gnethensi dicecejuæ peculiarem habet Occonomum, etiam

POLONIAE 171 etiam vivente Archiepiscopo. Ius : 3 tem dicit in ea juxta ac in aliis diœcc bus vacante sede unus aliquis, qui collegium admir fuatorem tempo rium renundaverit. Abbatum & p politoram eligendorum jus cell. monachorum hactenus retituere: jam vivietinent, ab epiteopis primu deinde a regibus etiam labelactum violatum. Ad electionem quideta c te, regius atlendis & ej itecpi aucte tas accedat, of offet. Ceterum in felitiis & conventibus fratrum men. cantium neutrum horum requirit. Ne in inserioribus quidem & quafi cariis locupletiorum monateriori curationibus, quas fere præpoutuvel prioratus vocant, prælati & nonici zeclenatum cathed: alium, p tim a pontifice maximo, partim ipsarum episcopis, alternis meibus creantur. Primariorum tana fecundam et ifécpos in unaquaque clesia prælatorum & nonnullorum nonicorum edendorum sive comendandorum, &, ut vulgo loque tur, præfentandorum jus regicon sum est pontificum superiorum inc gentia. Indaltum ell idem jus ett privatim quibuidam, praiertim Loperum curatoribus, in aids

DESCRIPTIO. lam facerdotiis. In parceiis vero aliis minoribus sacerdotiis usitaa & legitimum est, ut jus edendi penes eos, unde profecta est donatio or que tacerdoti, vel m quotum loid proventusque ejus siti sunt, sic nen, ut penes episcopum sit approio editi & reprobatio, fenon lit le ois: aut si plures pariter edantur, dilicatio. Quod de illis quoque, qui à e vel alio quopiam profano comndantur, sive præsentantur, intelr dum est. Vocantur autem patroni cato juri pontificio nomine; collacsetiam vulgo, qui jus hoc edendi e præsentandi habent: Quibus inviobtrudi sacerdorem sive beneficiam per legem non licet, ne pontificis dem maximi auctoritate: nisi fi sese ignos eo jure reddiderint, aut intra mpus legitimum uti eo neglexerint. truso pæna est proscriptio. Quæsic :cr, & præter institutum propemon, hie nobis perstricta sunto. Ad prios reipublice Pelene maginarevertamur. Palatinos & Castel-10s, & reliquum omnem senatum il. Princeps legit, & jurejurando Atringit fibi , & regno , five reipublildem confert præseduras, cæteque omnes magatitatus, honores & Dii-

POLONIAE 174 & ministeria publica. S.d in ma Rratil us regn: ille d receptum eft, non nist in comitiis renuncientur. judice vero de tabjudice, & feriba f. notario, terrelle busita ad'tricta elt gibus potet'as Princi; is, ur nobuieius satrapiæ sive territorii, cuius dex, vel subjudex, vel scriba decest conventu in bruto, anctore & prati-Falatino, quataor patre lamilias extes eligar : de quibus Princeps unui quem vidt, in locum vacantem für: get. Abrogativero magisti atus aut 1 nor ullus nemini potelt, nisi per ma mani vel mediam capitis diminut. nem. Loc ett, I bertatis civitatuve, fi nob.litaux & bonx famx amidione. aut fi quis alium magittratum hon remve adepeus sit, quem cum pris retinere jure non possit. Ipse se quisq abdicare arbitratu fuo potest. Præ ctura. & metallorum, teloniorumg curatione, Princeps amovere quem bet, quando vult, potest, nisi cui is promuerit, as diplomate caverit, ut certum tempus, vel quoad vixerit, rnoveri nequeat. Aulico item mas stram & ministerio amovere quenq Regilicet. Non temere tamen id lanec tere fine nota ignominix: nisi! jubeat. Exactores tributoram ann

DESCRIPTIO.

ere creantur à Rege, vel comitiali plaito. Picheios magiffratus partim donini vel pratict: creant, partim ipli fivicives & oppidani legunt proter Ciaoviam: uoi balatinus jus legendi fenaus habet: ab. oga i li non habet: Nec ila morte, aut maxima mediave capiis diminutione bonoris amittitur: Ix imni etiam numero viginti quatuor muiam, quotannis octo, quos vult, alatinus rebus gerendis præficit, quos residentes vocant: de quibus certo edine fingali fiune magiliri civium in richdo i adas. Nes multum diveri cit ratio consulum in aliis quibu!um civitatibus & oppidis: Nili quod rætecti in suæ quisque ditionis oppido n im aut alterum legendi facultatem abent. Cazimiriæ, Clepatiæ, & Profiviæ magnus procurator arcis Cracoiensis, cum in legendis consullbus, .am in aliis rebus, præsecti vicem obtiet. Idem advocatum & icabinos juris ipremi Theutonici sive Magdeburensis legit. Exteros autem seabinos, si contules sive decuriones in sua quiue civitate & oppido legunt, & facratento adigunt. Cracovie advocatum uoque judicialem. Cxterum scultetus ve advocatus hæreditarius in quovis

ppido, vico atque pago femel à domi-

176 POLONIAE

no constitutus, magrifiatum hunc o nox um is fi domino ad equestre mit flerium, reigee; aller ad expedit nem bellicam, etiam ad hæredes trar mittit. Quin & in vor. raum transfer assentiente domino poteit. Est tame per facilitation in rancours interm & advocatum hæreditarium cont macem aut inutilem, persoluto is pretio, quod habet in criptum in dipl mate, vel secundum æstimatione emolumentorum atque ædificiorus Mis quad en rime & privati vaci gi is commiserit. Quo quidem jure mu sic abuti corpere ad augenda commo tan, no maker & advocarish redit riis sine ulla culpa ejccis prorsus, vel ordinem redactis, agros corum pr diis suis adjunxerint, judiciis vero j diciales advocatos arbitratu luo præ ciant.Réditus magistratuum regni e: guiterra riam vero Scaulacorum n li fere sunt. Ne urbanorum quidem, oppidenorum, et agrefieum ulli te certi sunt. Honorem Poloni satis at 1 ... in & I realistan vicinis & Lor Lesum Literam pranium effeder runt, etiam sine compendio: quod n nus e monti anuni nongis plorun confestantur. Sunt tamen certæ mi cedes, & quality orthat, que rugicil Hi-

DESCRIPTIO. l'tiorumque a iministre pen luntar rgantibus. L'imores ali mot l'al... & Caltellatti, mediocre, tamen ruent reditus, partim ex agris & prais, partim è salinis, vel teloniis, sive e contiam pentionibus a Princia : antiquitus in omne tempus attribus. Episcopi nonnulli peramplos haent, unde non modo ipsi commode cum dignitate vivere, & senatoria nunera laute fustinere, verumetiam : ferioris ordinis saverdores, socios & Iministros suos recte alere ac tueri, ... omnem cultum divinum cum diare admin ment to producing to galiter filbrengegwant. Inder t tiam decimas omnium legetum publi-- 4) principum ac totius Poloniz contilu jam inde ab initio susceptæ relionis Christianæ attributas, & aliis ibuidam pensionibus postea vel culiulatas, vel commutatas: indeq: cum iis quibuslibet sacrorum administris, m parœcis, prælatis, & canonicis ceris portiones amiquitus segregarunt. dabent & luculentos fundos, præpa, pagos, oppida, arces & territoria, artim priscorum itidem principum regum, partim privatorum muniscentia adjecta. Ne abbatum qui lom caterorum lacerdotum . .....

## 178 POLONIAE

norum į ræsertim, guos prælatos v cant, & monafterionum, at me etia parceciatum pils &choncilis utibus m le professit finalis pietas & benefice tia. Ipfictiam superiorum temporu epiliopi, abbates, & facerdotes fuece socious & posteris fuis permultum a di lerunt, patrimonia fua, vel emp alunde bona, conisive facerdotis a jungendo, tem le rumque felendorer a darciorum atque donarioram onir generis magnificentia augundo, qu augustiorem cultum divinum reda rent. At jue hæe omnia cum ipfis ad personis ecclesiassicis maiorum legib ac Principum benignitate immur sum à plerisque on mbas muneribus oneribus publicis. Quo prolixior a rem suit hominum in eramem sacru munificentia superioribus temporibi hoc erant abundantiores & ipsi, qui fuo liberales erant, licet minus cuis laborisque rei familiari impenderer Nune patlim in alienas donationes decimas invaditur longe maiore av ricæ rapacitatifque infamia, quam ej tiatis relevatione. Multi tamen ex h or line nullos habent certos rediti sed partim Episcoporum & opulenti tum non modo sacerdotum, verui ctiam profanorum supendiis, part: cæte

DESCRIPTIO. 179
rteræ muitatudinis quotidiana benecentia & quali arpe vitam futtentani.
reles fere funt etiam it, qui vocarar Mendicantium conventus, sive
ollegia.

## Iudicia Ecclesiastica.

Sed nes honorum & magistrucuum mni ferme ratione explicata, ad jud;ia transeamus. Eorum autem ratio uia & perplexa est in Polonia. Habet decclesiations, quemadmodum & rud alios Christianos populos, sua, mous exteri quoque hommes, nobi-'s pariter ac plebeii, obnoxii sunt aliuatents, in its presentin caulis, que tum religionis, aut personarum, reunve sacrarum ratione aliqua ex pare conney e tunt: Quales funt, de in(tinis & rimbus religionis: quaque his dver santu., de impietate, hæreti, sabunate, magia, incantationibus, fornore, reerdotiorum cauponatione, quani imoniam vulgo vocant: Itemque de comis, & tandis, & quiburvis centius ac reditibus ecclefiatucis, de cæde, L'x mjuria sacris iniciato honini, re:e. aut loco sacro, seu sacerdot li fundo llata. Adhæc de jure patrocinii sive vatronatus, quod vocant, & de sacer lotioram jure quævis controveria: M 2 icem-

POLONTAE 180 iremque de ure ruttimoni & na lenn, & de naierabilium egentium j fonarum injurils, qua que ex obligat ne in foro ecclesiastico facta oriunt. Testamentarie cause profanorum ! minum in hoe æque ac profanis fa. dicej cantur, dummedo extra p cium tellamenta sint condita. Alie enim in eo foro disceptantur, in co Int con lita. Nih quel forte legat. lit pietatis ergo, & ad piam caniam vulso loguintur, hocelt, templis, clesiarumve ministris aux egenis: Q! canta propria est ecclesiastici judicit autem judiciorum ecclesiasticors tumma penes epiteopes: quorum v genunt it quos vocant vicarios in to tualibus, Cancellarii & Officiales: Ir quos unus, qui est prin arius, gener a; pellatur: Cæteri foranci. Ab Ip. Tis, co: umque vices gerent bus procatio est ad Archiepiteopos & ad Gi r ensem quidem ab ipto etiam Leo hanfi Archiepiteor o:ldque eo nonn a..ed ille ch legatus perpetuus, five volzo loquuntur, natus tedis apolt cz. Pertinent autem ad ejus prov. ciam hi episcopi: Cracoviensis, VV. - Mickensis, Poinaniensis, & Plee sis in Polonia, VV ratislaviensis in & Fa be mas dinoan; Laberlenste

DESCRIPTIO. ne' ia Brandel argenfir Vilnenfis in huania: & Mednicensis in Samogi-: Olm. Culmentes que poe in Prus-., & Camenensis in Pomerania sub tue, et fed avulli funt petica. Ad l'eoolientem vero, Præmissiensis, Chelunis, Camenecephis, Lucentis, five recoriensis, atque Kioviensis. Extrea tandem provocațio est ad Pontifita maximum antiquidino Caritiae religionis inflicato. On nes autom dices ecclesiastici iudicant, sive ad oudicare debent, è piasservo ccellasticorum & pontificiorum canoum : & præter dieas sive ceniuras &. sterdicha ecclesiastica, habent jus aoddam coercendi iontes, in mi quiem ordinis homines lavius, in profaos autem restrictius, ita ut contra hos d executionem rerum judicatarum. banorum ac terrettrium magaliauan opem ad extremum implorate ecetle habeant. Nec il jure eis deeffe ollint aut debent.

### Indicia Politica.

Habent & profani inter se not les unta ac plebeil sua iudicia : qui ou, acis initiatum aut sacerdotro perdicum præsile non licet. Ac not e es quicaem terresquibus iudicus peca ac e e

M 3 fub-

POLONIAE tubest quæ à ju lice, subjudice, & nor rio terrestribus exercentur, alibi qu dem quater, alibi invies quotannis, ali vero lingulis n.entibus: Nili torre i der, subjuder, aut notalius desit: a bellica espeditio, vel comitia, coll quiave , de quibre paulo post dicemu interveniant. Tune enim filent judic nobilitatis, non terrestria modo, si & alia. Sunt autem in qualibet satra; five palatinatu certa oppida, in quib jus hoe dickur not ititati, in eo ij to te ritorio bona agrosque habenti. N evocati quenquam e suo territorio cet, nisi iple certa obligatione non nation ab hac prærogativa receiler Ceterum qui nulla habet bona terstria, conveniri hoc jure non pote ne facerdos quidem, exceptis caufis nium regundorum, & adteriptitiral. ni; rotugi, exfi, vel vulnerati: aut talo alio quam sacerdetti nomine b na terrellria possideat. Oppida vero ter. itoria judiciaria hæc funt: In Ci coviensi quidem satrapia Cracovien arx, Proflovia, Xianzum, Lelovia, Rie rum, Cichovia: In quo oppido & Sa decense territorium judicatur: In Pe nanienti, Poinania, Cottent, VVIche na: In Sendomiriensi, Sendomiri Radomia, Opocinum, Chencini, Vit C:

DESCRIPTIO. Cilma: In Califien C. Califia, Gne-Lydri, Coninum Koma, Nacium Ja adienfi, Siradia, Schadoovia, Petricoi, Radomsci; Item Velunia & Ostresia: In Lencicienfi, Lencicia Brezini, Orlovia: in Breftenfi, Brefie, Cruiu .a, Conale, & Prædecia: In Inovvlamavvienti, eiutdem nominis oppiim, & Bydgostia: itemque Dobriım, Ripinum, & Lipnum: In Ruthco. opolis, Præmidia Sanocu, Halitia & shelma: In Podolica, Camenecia, ac .eboyvlia: In Lublineas, Lublinum, Lucovia: In Beliensi, Belsum, Buum, Grodlum: In Plocenfi, Plofcum, .onscum, Bielscum, Racianzum, Zaverze, Mlavva ac Srenfeum: In Mafoca, Cyrfeum, Vizna, Varfavia, Nus, vilegradum, Zacrocimum, Ciechaovia, Lonza, Zembrovia, Rozanuai, Liva: In Ravensi, Rava, Gostinium le Sochaciovia. In Silefia vero Ofuienmense & Zatoriense territoria suos trunque peculiares habet indices, qui um delectis de nobilirate sus dicunt, raiecto prasidente. Ad eundem moum & Severientis, episcopi Ciacoicufis ditio, sucm habet. Offm in Sictia ipfi duces in sua quisque dicione ad ciis præsidebant. His indiciis dicetantur pleræque omnes cauta nobili-M 4 tatis

184 POLONIAE tatis privatæ, ac civiles, quemadm dum loquuntur jureconsulti, ac civ ter institutæ. Regundorum finit controversia hoc ipso quidem iudic primum disceptatur inter equites, inter equitem & facerdotem: Sed ad a tremum ad Succamerarium terrestre remittitur: Qui in rem præsentem v niens, iple per se vel per vicarium suu camerarium illius territorii eum de nit, certisque metis atque signis fir controversos designat. Atque hæc unica Succamerariorum iurisdicti Cæterum si cum regiis bonis equiti controversia, non apud terrestre Succame, arii indicium ea daceptati fed Princers equite potulante edit : cor cratores aliquot de lenatu ac ter: furious magituatibus five etheralib eius latrapiæ, in qua est controverti ques commitarios appellamus. Int quos etiam Succamerarius effe sole Qui in rem præsentem venientes i dicium id peragunt. Idem fit, fi face dotalis fundus & ager cum regio co. trovertos fines habeat: Nifi quod et 'copus quoque eius discossos editis Principe recuperatoribus unum aut a teram de fun adjungit. Fademque r rio est putendi recuperatores a Princip in cauta nere nound e familia, five dis dend

DESCRIPTIO. 185 ". It hereditatis inter frattes & promeuos. Juanquam hoc indicarm etim praticitus e cercere potest. Crimiales vero cauræ de frupro, incendio, itrocinio, & vi armata alienis adibus lata, ad præsectorum sive capitaneoum in tha caiuleue profectura iudi-14.1. pertinent. Civiles item, quæcunjue adverlus eos equites intruuntur, si cirtos agros & bona terreftifa nelembent, & qui, licet habeant, chligaone tamen sua ci foro obnoxios se elerunt, aut meient pul lica supendia, at facris initiato homini damnum ed iniuriam intulerunt, aut allenum .dic. iptitium detinent, aut obstaculis Lem jue liberam fluvii navigationem mpediverunt, aut si quis executionem ei iudicatæ prohibeat. Dicit autem ius ratectus in arce, aut also loco publico ux quisque præsectura, sexta quaque eptimana, per se ipse, vel per vication uum iudicem castrensem. Atque hæ ant iudicii castrensis cautie. Offaii veo, funt, rerum indicatarum executio: siduarum de bonis dotalibus eiectaum, & aliorum (poliatorum reslitucio: Item p. in deprehentos in teclere & recenti, ut dicunt, crimine, aut si quis rem alienam apud se deprehensam non reddat domino repetenti: ad hve

186 POLONIAF

in turbatores con centuum & judici rum, & qui vetitis armis utuntur: tolerantes census, s coolesiasticas ult annem in injuttes teloniorum exact res, & in faccidotes, qui juri patior tus profanorum homunum derogat aut profanos præter jus ad forum e elchasticum evocant, animadversio. quibus causis quovis tempere cur querenti præsto este debet præsecti . ctoritas, per feinfum, vel per tuppræ Etum fuum: Cuius jurudictio ad cau officii pertinet, si præfectus ipte jus no dicat. Denique turti surpectos prene dendi, reosque judicandi, & supplic afficiendi jus habet præfectus & su prætestus ejus. Equestres tanien ne nisi eos, qui ter ab cedem crimine d mnatis edici, & in album turum icl. sunt. Porro status controversiæ, h eff, cum de genere cujulquam ambig tur, & ex caune, quæ infanciæ, cor. scationis bonorum, vel capitis poma (præter eas, quas dudom prætectis : trientas effe expofuimus annexam l bent, atque etiam de cæde equitis, : schus Principis judicium pertinent. I quibus is in comitiis demum cum ! nati cornotcii. Præter fi malefica. in loco don nol i Pameieis igitus & 11 zij ectu eius patratum fit. Tunc eni: si acte

DESCRIPTIO. 187 actor tecenti & calenti, quod ai ni, cinore comprehendatur, abique cinone Princeps eum ipse per se, vel lare coloum judicat. De perionalibus To causis civilibus, aut civiliter instiitis, que alioqui ad forum terrettre d cathrente pertinent, Princeps ittin juovis loco ac tempore cum iis, nos ad manum habet, confiliariis, tatum pedicat. Quæ citatio curialis,& ori curiam, vocatur. Sed eius usus ita Mrichus est, ut cain minore Polonia ontra eum, qui in majore tantum gros ac domicilium habet, non vaat: neque contra. Id autem judicium egiorum terminorum nomen habet. bi etiam in præsectos & administros rotuin bonorum & redituum, quod d munera corum attinct, quicunque c undecunque ii fint, Princeps ipte fiii, instigatore, ut vocant, officii peten. e, & cuivis postulanti jus dicit: Ac de :ovocationibus quoque ab officio catrensi ad se delatis cognoscit. Iniustus ributi publici exactor etiam apud Epicopum, Palatinum, vel Castellanum oci recte convenitur. Belli autem & repeditionis pullicæ tempore, cum filent omnia supramemorata fora, penes Principem ett ius omne, & iudicium eorum, quæ in castris & in ipta expe-

### 188 POLONIAE

expeditione fl. gitiofe aut tell mate mittuntur.De myer is juiten, damit que dans in exponencie l'elica pale ni vel castellani, cuivis querenti co tra for quatque fatrapir vel territe homines, jus dicunt. Si quis auta: non parent, principi deternit. Abo nil us porro judicus nol ilitatis procare ett ad principam : Natiqued que fiunt à terrefti n us judicis, in C Ios u. s tele pours delegrantur. App latar autom Colioquium, veculiaic latini cum dignitariis, ut vocant, terreferibus magifiratibus judiciu. Quod femel quotannis autumnite pore in qualif et latrap a five palati tu exerceri debet, provocationum te d'ilens & cafirentibus estadem tropie judiens duceptandarum cat Quedetiam terminos generales voc Vbi & alienationes & obligationes l morum terrestrium recte fiunt. Ab lz itidem ad regem est provocatio. Sil soli Colloquioram usum non habe neque Principem, ted vicinorum de ru a tilamve Principatuum judicia. pellantan ciaque acquieteunt. Venus gregre jam exoletet, pleragne on nobilitate in jus terrestre Polonicu sese transference. Fuit autem aliquam in comittis tacta mentio infittuen

Polonia novæjudæum decurit, que omnibus provocationibus absque ovocatione cognoscerent, quale est i, Gallia, quod parlamentum vocant. l non i lacuit, fummam judiciorum iquam præter Principem concrede-. Quo fit, ut Principe plurimis & vais judiciis distento, & aliis multis & avibus tam ampli regni negotiis disacto, lites in multos annos compendinentur, non fine dolore & querinonia multorum, præsertim augeente indies cupiditate hominum, illaque, aut exigua cerce, ternere litiinti, & provocanti, & injusto judici, viia imminenti. Viide capitales eviunt inter necessarios quoque & conatos inimicitia, cades innumerabispatrantur, coachique hominibus & illis prope exercitif us nonnunquain onfligieur, dum offenfus longa judicii omperendinatione, armis jus suum lisque persequi ac tueri contendit. ed ad provocationes redeamus. Eaum duplex est ratio. Est enim appella-10, qua inter litigantes tolos diceptaur, justene an injuste judicatum sit. sfotio vero est, in qua judex a quo prooc. tum est, necetle habet tueri senteniam tuam, ut si iniqua & legibus adreila fuerit, ipse pudehat, multteturqu Quod

POLONIAE Quod tamen iam ferme exolevit. : trolaque autem regio vel colloqu rum judicio iniuftura decretum renditur, vel configitur, univerfaque ca differentiar as dinidicatur, estan fi interlocutoria sententia provocatu sit. Tametsi non temere admittir ciusmodi provocatio. Cognition. quoque Principis de provocationil non una estracio. Nam de iis, quæ fic à colloquiis, non nist in comitiis ct. frequenti senatu cognoscit. Ad et den modum de lis criam, que nar terrestribus iudiciis. Nam de iis quoco recte à rege cognoscitur in comitiis 1 prius ca infiliuantur, quam colloct It refue induction in ination provocacité advolloquia, vel ad comitia. De crt vero provocationibus, que fiunt aliis iudiciis, etiam extra comitia a gnoscit is cum iis consiliariis, quosi manum habet, quovis tempore & co: sed tamen intra fines regni mod Foris enim nemo equitum sisteres Principi necesse habet ulla ex causa, ceptis fiscalibus. Tam in comitiis a tem, quam extra ea in iudiciis regadhibentur in confilium etiam supp cum libello, um magistri sive retere darii: Itemque iudex, subiudex, & E tatius cius latrapiæ sive territorii

indicium exercetur: præter. cum provocatione ab ipsorum iudicio ta cognoscitur: Habentque ii pomi omnium dictionem sententiæ. que his fere foris atque rationibus Illitatis iudicia peraguntur. Nam rbancus ille mos, & à religionis usiianæ institutis alienus, provoadi advertarium ad fingulare certan, & ferro usque ad necem vel dedinem de iure & iniuria veroque & ofo decernendi, nihil habet commucum iudicio. Quod tamen nostra ·moria semel tantum à Sigismundo e seniore admissum est. Cum autem errimus sit nobilitati Polonæ armoom usus, ad iudicium tamen terrestre castrense, & ad comitia nemini arato venire licuit antiquitus: Nunc ea : propemodum obsolevir. Iudicatur tem nobilitas suis legibus, que paufunt, & constitutiones vel statuta eni vocantur: tametli Mafovii pealiaria habent) vel moribus, vel ex 140 & bono, five adeo judicum opione. Magnam autem in ils iudiciis m habet exemplum, & res in simili uta a Principe indicata. Permagnam am, ne dicam nimiam, jusiurandum. agnus elt etiam usus præconum, ios ministeriales terrestres apvellant, magna-

POLONIAE magnaque eis nde Labreur, feider tabellionibus in jure civili Romanc: pontificio. Sed funt ii fere illiter. platon, & rest icala honores, para vel delegati cujuspiam regii arbitu nec semper exquisito delectu, cres Verum in omni fere functione : unum aut alterum equitem testem a hibeant opottet. Actori nulla est p ne, si causa cadat, vel esm non proquatur: Ac ne litts quidem imper reus folvit. Reus condemnatus fi ju catum non folvat, multatur & pigu Libir. Condempatur autem acts er di carra e quanticun que is bierre re n.a. le interpefiro attin averacet tangen målei ente jusipranden jus æstimationem moderari. Si n paruerit rei judicatæ reus, condem: tur in duplum: quod per lucrum. pellant: Prior enim condemnatio crum dicitur. Si duplum ad certa diem non exolverit, præfecti regii e territorii, in quo reus bona vel don cilium habet, opem actor implorate decreto autem præsecti bona rei podenda ei traduntur, adiecta certa m Eta, quod vadium vocant, fi is prol buerit. Sin iterum id fecerit, duplicat mulcta: Sin tertium, triplicatur. Q1 Variand Alexand & triplement appear

DESCRIPTIO. Que tamen sublata jam sunt. Et nterpolitum unum vadium, reu, e. gat este contumax, proscribitur, more tus vero, si vi sete n'hilominuraque tueatur, cuncta illius præfeira nobilitas contra eum armatur. iple quidem prenentitue, cont veejus a præfecto possidentur, donec red tous eorum non modo judicam, se i multæ etiam & vadia totvanr. Indicta vero causa, hoc est, non ctatum, neque convictum equitem, ti modo agri aliquid habeat, p. chenre nulli magistratui, ac ne Principi suidem licer, præter furem à servis enz inter conscios & compliers ter Leum, aut in malencio quovis depreen um aut qui satisdare nosit, vel non ossir. Præfecto remissiori, in executioe rei judicatæ, pæna est abrogatio refecturæ: nisi torte eam opp gnoraam teneat. Tunc enim centum mararum multa ipsi à Principe irrogatur, utrahenda de summa ejus capitali, voties officium fuum non tecerit. Opidanis vero & plebeiis magistratibus puitem etiam in scelere deprehendun îne præsecti auctoritate judicare ophino fas non est. Sed sufficient has runo de judiciis nobilitatis. Neque eni... omnem judiciorum rationem &

POLONIAE 194 sormam persejui hie nobis prot tum est. Habet pl bs peculiaria iuci ab advocatis indiciaries, & feabini à sculteris, vel à præsectis sive dom corumve procuratoribus & ada... this, fine strepitu & figura iudicii e centur. In urbibus vero & oppidis actiora sunt: quibus equites quoqui in iis domicilia & sus civitatis bent, sunt obnogii in causis civil duntaxat. Ea vero partim penes ac catum & scal inos, partim penes de riones five contules & magifiratun vium funt, partim etiam penes m: Rios contubernierum. Consule magistri contuberniorum sine stre & figura iudicii iudicant : Hi quic finguli cum adiunctis sibi primori sive senioribus de levioribus causis quisque generis opificum: Confules: ro de quibusvis, proprietatis mod. potlessionis rerum soli, & hæredit. itemque capitalibus atque sanguina exceptis: Quæ ad scabinorum & ad cati iudicium peculiariter pertine Parvi momenti caufas etiam magicivium foius cognoscit. A quo itid atque à magnitres contuberniorum contestum Consulum est provoca Ab his porto ad Regem. Inolevit ta

DESCRIPTIO. multis in Josis me s, ut pulas Prafectus, el qui Præsecti le co est, app elletur, atq; rde demum adRegem prive cetur.ldme de regis nic do oppidis inteligendum est. Nam quæ alii cuipiam subnt, in iis provocationes funt ad coun deminos: Al-n que fine provocatione judicantur. Sed si quis adversus om, qui if si nor subesti, iniuste iudiaverit, five per fe, five per vicarium & rocuratorem suum, vocari potest eo nomine in ius, cui est obnoxius. Porro piscoporum & aliorum ecclesiasticoum hen inum tul dicis epem tuperlois (nempe episcopi, vel archiepito; i, el pontificis maximi) contra vim & muriam dominorum tuorum in ploare licet. In iurato autem iudicio (sic nim vocatur id, cui scabini cum adocato iurati præsident) accuration rvatur processus iudiciarius. Exerceuque id fere inter concives quintodeimo quoque die, nisi is fesius sit: Exnis vero & hospitibus postulantibus, notics opus est, exponitur. Atque hoc .idem emptum dicitur, illud exposiam.Est & tertjum genus iudicii huius, und magnü vocant ac ter Latis anni in posibus ob graviores caulas matho civium præsidente exercetur. A arato autem iudicio legitima esi pro-· vocatio

POLONIAE vocatio ad al.ud quoddam judici primariarum urbiam. Quod quic duplex est, midem ac leges, quibus pidani & agreties fere utuntur. Ne en mudem is eum nobilitate legitenentur. Ac in Masovia quidem, n jux Culmena viget, ad Variavien? vel Plocensem, hine porro olim ca dem ad Culmensem, nunc autem: Torunentem in Pruffia magistratt atque inde demum ad regem prove tur. In cæteris vero partibus Polor: ubijuris Teuthonici Magdeburge ufus est, olim ad Magdel urgenten vitatem provocabatur. Sed Cazin. Magnus rex aliud groddam judic in arce Cracoviensi instituit, quod i fupromi Teuthonici five Magdel genfis appellavit. In quo advoc. cum fepremie binis, magno proce tore emidem areis pixiidente, non men judicante, judicant de provotionibus, quæ fiunt à iuratis quarts vis civitatum & oppisorum iodic Inde vero provocatio est ad aliu i ii cium, quod sex civitatum dicitur. quo eiusdem Cazimiri instituto to certorum of pidorum decuriones: consules Cracoviam convenientes arce ius dicunt sine provocatione. quo in historia fufiu: pericouti sun Cog

Discriptio. en ofeit autem Princeps de provocao. bus its, que ab uchan's & culticis i els veniunt. & omnino de controrfil plebeiorum fur ditionis, atque iam de querimoniis advertus prætetoxiuos, uti iftet, etiam extra ienum & cun quibus vult confiliaries. xpe etta in confiliariis & referendariis, at secretariis earum cognitionem degat, sed ita, ut ipse tamen ad extresum, iis referentibus statum controerfix, decernat: præfertim fi caufa ad juitem pertineat. Soli Cracovientes wes hoc præditi funt privilegio, quod Senatu urbano nonnisi ad Principé Il provocatio, & quod ejus, itemque lazuniriensis & Clevariensis civitatum aure ab eo non nisi Cracoviæ judicanur. Habent & sculteti sive advocati axreditarii pagorum & oppidoru nonaullis in locis inter se peculiaria judivia. A quibus item ad jus supremum Teutnonicum, & inde ad tex civitates, vel ad Principem provocatur. Iure auem suo quisque judicatur, præter, quod cautie cædis & vulnerum Polonito tantum jure judicantur: Quo reus ictoris jure urando peragitur. Ac in reconti quidem crimine comprehensus, andem capitis luit supplicio. Post interpolitam vero viginti quatuor herarum

rum moram, ad certam & lege conf tritam apitis witimationem damin tur: que diversa est e juitis ac plebe Pro plebe'o capite partim domino ius, partim liberis & heredibus celi c dit multa: Pro e prestri vero, rolis lib ris & Leredibus evolvitur. Equitit men pro equieis cæde ultra minta pæna eit eisam e ireer annuus. Sed M foviorum legibus carceris pæna tolv tura, jui protagas annum totum ex laverit. Ceterum plebeio e juitem i terfeciste capitale est, nisi transig cum a tore. Vulnerum certæ funt xi mationes. Fir autem contemptuh. rum pænarum, & capiendæet mul pec inie, ut crebreicant magis ind: jurgia cædef jue. Executio rerum iuc catarum contra oppidanos & urban penes magiliratum et, in ma que no civitate aut si ne ligat, domini v prætidi aurilium i njibratur. Et h Aenus quidem de judiciis.

Comitia puolica Pol nia.

exponend cett. Duabus autem de cat fis ea haben propropeur consultation de republice. 8t propter indicia. Cu enim Polonis, quemadinodum inp memoravimus, ca potitimum forn respi

publica placuisset, in qua penes um quidem effet judiciorum & remomnium in bello & in pace suma, fed ut is rerum agendarum & jucandarum confilia, cum compluriis confiliaciis communicaret, hi porcum propter alias functiones publis, tum etiam propter curam rei sux miliaris, ad latus Principis assiduiesnon potient, placuit, ut irad certum eum & diem convocarentur à Prinpe, ad exercenda cum ipto indicia, onstitaque de republica capienda. Hæc int comitia publica : Que etiam geerales regni conventus vocant. Qui lim simplicioribus & melioribus sealis bidui vel tridai spacio perageban-11. Augescentibus deinde iudiciis, & bus agendis, extrahi copere in Ionius tempus comitia: Sie tamen, ut pro e nova & infolita annotarit Ioannes Hugorlus, in nonum diem ea extracta fle. Atque hæc fuit vetustorum comiiorum ratio. Posteriori tempore, hoc it, avorum fere nostrorum memoria, um universa nobilitate, & una de o. ma...us civitate Cracovienti, communicata funt comitia: corporant que adutberi legati nobilitatis, sive, ut vulgo toquuntur, nuncii terrarum, hecest, satrafiatum atque territoriorum, & EIVI-

POLONYAE civitatis Cracoviendis. Principio c dem unam chreiniquemadniodan historia ex Dlugoslo retulimus: ne pe sciscendi in l'ellum teil uti cautail inde vero cour five incuria Principu sive confiliariorum conniventia, me ta, que ad falmem & aniplitudin reip il hompertinchant, negogi. & r limatis preregativa minui videre tur.ad alias etiam confiltrationes de publ. accedere corperuntation ut cornani, sed ut monitores Principis ate confiliatiorum, & cuffodes hoertas e præregarivarum nobilitatis, ac gan jublicarum, Laudabile fanc & I mare in primis genti Polonæ, fi co cte utatur) institutum, & ad optir .. nft.tutarum olim rerumpablicaru Romanæ & Lacedæmoniæ mores a tedens: Quaium in altera Ephori,in. rein Ti bani plebis, Principa & pote i un libidimi mertique & mutili adn miliationi reipublica ol jetti erar ". une igitus fine nuntiis terrarum ne I entur legitima comitia. Atque es b reni quoties ca debent institui, inc cantur prius a Rege noi ilitati converi inquos vocant particulares, ad certe mes certaque orpida: Majoribus qui der Polonis, hoc est, Poinationsis 'alifficasis tatraplarum equitibus, Sre dan

DESCRIPTIO. : Cracoviensi vero satrapiæ Prosiam: Sendomiriensi Radomiam: Sinsi Schacoviam; excepto Veluti tractu,qui fuum peculiarem contum Veluni habet: Lenciciensi Lenuiam: Cuiaviis Radeoviam; Dobriales tamen teparatim Rigini conveint Russis Vilnam.præter Chelmen-. ein & ipsi Chelmæ suum habent: doliis Cameneciam: Lublinensi sap'a Lui linum: Beliensi Belium:Plonfi Razianzum in eodem tractu: Maviis Varsaviam: Ravensi nobilitati ivam : Schacovensi Sochacoviam: oftmensi Gambinum. His igitur locis :si utta canta obite:) nobilitas cum nsibariis & magiitratibus terrestriis five, ut vulgo loquuntur, cum dintariis & officialibus ejuidem fatrax, vel tractus, ad templum convenit, implorata sacro publico ope divini aminis legationem regiam audit, ubi, lando, & quibus de causis opus sit haen comitia:Deinde præeuntibus contar'is legatos suos sive nuncios delit, citq. vel peculiaria dat mandata ad onatia, vel universe potestatem facit urandiea, quæcunque in commune republica fore videbuntur. Lege auem ab boc munere legationis excludiar, qui privatum habet negotium & litem

Ltem in comitiis. Finitur nuncion potestas unicis comitiis. Nec idem ne est in omnibus satrapiis eorum 1 merus: Verum pro numero territor: rum esse debere existimatur. Nun. ita creatis in particularibus convenbus, mox instituuntur alii convent quos generales vocant. in maiore q dem Polonia Coli, in minore aute Corcini, quæ etiam Novacivitas nu cupatur. Et ad hunc quidem Crac vienfis, Sendomirienfis, Ruficz, Poc licæ, Beltensis & Lublinensis satrap rum; ad illum vero reliquarum pr ceres, & nuncii recens creati, ac de n bilitate qui volunt, constituta itide à Principe die conveniunt, audituq iterum mandatis regus, mandata n bilitatis, & quæ pottulat usus reipub cæ, inter se conferunt. Atque ind. it ad maiora comitia. Quo ubi convetum est, re sacra solenni itidem in ter plo publice peracta, itur ad aulam. I Principe & confiliariis in corona co sidentibus, aditantibus que pone secr tariis & nunciis, Canceliarus vel Pr. cancellarius Principis nomine pre penit in medium, quibus de rebus in conn.une contali operæpretium sit: de: de confiliarii ab archiepitcopis & ep hopis orfi, ordine dicunt tententia Him

ne nuncii petita à regevenia secene in aliud conclave aitdem de rebus er te consultaturi. Reversique five dem, sive alia die, per unum aliquem penunt id, quod ipfis in commune um elt, quid probent, quidve requint. Nonnun juam pluribus mannt, si plura sint negotia proponen-, ut suum quisque editlerat. Non odo enim iis de rebus, quæ Principis mine propositæ tuere, sed etiam si id aliud ipsis in mentem venit, de publica postulant vel admonent. Id ro si est eiusmodi, ut consultatiom requirat, & ab corum functione on alienum etie videatur, dicuntur iam de eo sententiæ à tenatoribus, clusis nunciis: interdum etiam non celusis. In omnibus autem consiliis ostremus omnium dicit Princeps. Et uod ei placuit, decreti comitialis & gis habet vigorem, dummodo priorius legibus, nobilitatifque aut facri orinis prærogativis ne adverfetur. Tunc nim refragari placito Principis non olum senatui, sed et am nunciis fas tt. Itaque in cuttmodi confultationius inipendit fere iententiam inam tex, donec inter nuncios & fenatores natoremye coruin partem conveniata sed hoe jam aliter modificatum est.

Cætera

Carera autem confilia de repul! que l'emus diferte excepta non innee prerogativis nobilitatis pro u cant, cu senatu solo Princeps comme mat. Jusmadmedom ju beia quoq cum eo solo exercet, minimum bide vel tridao fingulis hebdomadis r tempus comitiorum. Sed interdum delectis abquet è l'enatu delegat. Atq inquotidie fere, fethis diebus except judicant. Verum ab his quoque affe forious (sie enim vocanturii judice ad Regem provocatur. Atque ii statu: controversiæ cujusque, decretumqu suum, in conseilu reliqui senatus e ponunt. Sententias tamen denuo no dicunt. Publicarum inter facrum & milicarem five equeterem ordiner controversiarum arbitrium atq. tran actio penes Regem est. Consitia quot annis, nisi quid forte impediat, intl tui usitatum est. Nihil tamen proh. bet, quo minus, vel rarius, vel cre bijus instituantur. Ciebrius quiden nt id fiat, requirit judiciorum & pro vocationum disceptandarum multitudo. Tametsi extrahuntur ea nonnunquam in quartum & quintum, a sextum fere mensem. Locus certus co mitils habendis olim nullus erat. Sec ubi Principi collibuerat, etiam sut dic

DESCRIPTIO. 205 & in territoriis ea peragebantur. tica lege in unum conclusa sunt ordum, in umbilico fere & meditultotius Poloniæ situm Petricoviam. I ca jam inde nova lege in gratiam uanorum Varsaviam translata sunt. rest tamen Rexassentiente senatu, la aliqua de cauta alibi quoque ea tituere. Nee illud prætermittendum :, qued initio comitionum nuntiis shibiatis fingulis certa pecunia in furn de publico numeratur. Senaotibus non item. Caterum non veenti ad comitta senatori sine julia usa, lege multa irrogatur: Sed ca v un juam a Rege exigitur. Habet ecefiafficus quoque ordo in Polonia iua ommia: que synodi graco, sed latiis non inusitato, nomine appellanur. Quarum caulas & univerlam raionem e iure pontificio petat qui voer. Hie i'llud modo annot andum est, juod licet Archiepislopus Leopoliensis uam habeat provinciam a Gneinensi Infinctam tamen & ipie, & focii, vel, it vocant, iustraganei eins Epilopi, Gnesnensis Archiepiscopi auctoritatem agnofeunt, cum in provocationibus & uidwiis, tum in Synodis: Ad quas ab illo evocantur. Ett autem ius, mot juc, Petricovia, Lencicia, aut Lovicia provinvincialem synodum terrio quo, anno, nisi res maiorem celeritate, aliamve locum episcoporum conse postulet, infitui, & adhiberi in cor isum abbates & præpositos mona, riorum, & collegiorum sacrorum smariorum (quæ capitula cathedr, vocantur) legatos binos, vel singu duntavat. Sed nos à synodis & consi ab bellum transcamus.

# Bellica instituta & potentia.

Id autem in hac gente à nobilit: geri ufiratum & legitimum est an quetus: Quæ cunfta equestris milit quemadmodum antea diximus, id 1 pro modo bonorum & redituum ! cere debet. Sed cum nulla publice i Ultura sit bonorum asumatio, incd Lie fidei cuiusque creditus, labente dererius diteiplina & fide, arbitratio factus est, non sine re publica totic incommodo & iniuria. Arbitrariu est genus armorum. Tenuiores, & q equum alere non pollunt, pedeltr n intant. Sculteti quoque sive advoc. ti læreditarii, & quicunque funde terrestres hæreditarios habent, no funt immunes à militia. Multatur au tem agris & bonis omnibus, si quis pa terfamilias à bello abtaerit, aut filiur adul

DESCRIPTIO. tum, fratremve, qui ipte separara 14 & militandi necessitatem non peat, pro se non miserit. Cæterum illis impuberibus, ægrotis senio sfectis, & viduis, per necessarios & Julos militiam obire licet. Habent em vacationem militiæ tribuni terures, præfecti arcium in finibus rei fitarum, vicarii cæterorum præferum jurisdictionem habentium, viapitanei & burggrabii: & qui reiolicæ causa absunt. Habet item or cunctus ecclesiasticus, præter eos sadotes, qui bona terrestria h reedita-, seu alio quovis, quam sacerdotion iure & nomine obtinent. Evocaad bellum nobilitas antiquo more, nissis quoquoversus per præsecturas ens ligno regio confignatis: Quæ inde in pertica resti alligatæ (unde ""m nomen acceperunt) à præcous five ministerialibus terrestribus dignitarios & officiales, sive magiatus, primoresque nobilitatis cuiuse præfecturæ, jublimes & conspicuæ cumferuntur, & in foris urbium & pidorum alta voce publicantur. Ter tem id fieri oporter, interpolatis taternis septimanis: Nisi decreto coitiali tempus id accidatur, binxque stes coniungantur. Post tertias de-

POLONIAE mum refles de mo le quique move suz satrapiz conventum ad cerelocum certamque diem indictu n. de porro auctore ac ductore Palais cum sui quisque territorii Castellen ad constitutum à Principe prope fe regni locum pasati prohesteuntais. rum hoc quo pue, ir alia nonnulla r à majoribus initituta, augeicente dies equitum licentia, conniventia magituatuum, in deinetudinem a magno non modo facerdotalium, rum etiam regiorum, & ipfius no ... tatis prædierum, & adfériptitionum commodo damnoque. Neceste au habet Princeps equestris ordinis ho nes ab hottous in bello captos red. relac damna amulorum equorum. ii extra fines regni acceperint, exolvi-Captum vero hostem, nobilem pra tum, is qui cepit, Principi tradere de acceptis pro eo duobus florenis. venit nonnunquam, ut he copie d dantur à Principe de sententia amfimi confilii, ac cæteris quidem ad fus hostem proficitiontious, unius alterius iatrapiæ nol ilitas, vel plurit fi opus fit, ad præfidium ejus oræ, u item beliraliqua est suspicio, rennq tur. Hæc est apud Polonos belli ger di ratio: Hoc robur militiæ in co-

Verum

usitum. Hæstent opes & vires genha copia externis pene incredibi-& cum quibulvis maximarum genm opibus ac divitiis comparanda: bus olim Principes Poloni res maas & præclaras get erunt, non domi do illata bella propultando, sed foetiam hostes ulciscendo, fines imii lorge lateque profesendo, & amiatque tociis succurrendo. Sed cum terentur ii nonnunquam oblequio vilitatis, eamque crebrorum ac diunorum, minimeque necessariorum lorum incommodis exercerent, lege atum est, intra hos ducentos annos, ne liceat Regi bellum tacere fine couis & assensu amplissimi consilii: & nobilitas fines quidem regni, quo-, & ubi opus est, absque ullo stipentueri necesse habeat, non sine ncipe tamen, præterquam in interino: Caterum extra fines ne aduln militiam educi possit invita, nisi ceptis à Rege in quen lil et haltatum vitem quinque marcis, quod perinest hoc tempore, ac quinque coroi Gallici vel Italici. Peditatus nullus fere apud Polonos præter merceium, fi quem Princers conducerit. ittunt quidem ei oppidani currus mmeatu onusios cum peditibus:

Verum is peditatus non multus est, & sternendis municad five viis, quam armis tradandis accommodation. In extrema tamen necessitate & graviori bello, evocata ad expeditionem nobilitate, oppidant quo pue & agrelles decimum quenque ped tem decreto comit ali armant & expediunt. Cum autem lentior fit expedicio hae unive. sa, & nonnunqua nersibus & amicis ma. gis, quam nombus incommodare ioleat, eveogitata est ratio conducendi militis mercenarii pedeffris & equestris, ad subitarias Tartarorum & alsorum hostium excursiones reprimendas, expugnandas municiones. & alios militares labores subeundos aptior & promptior. Que copies artter cum decanis, centurionibus, turmarum & cohortium ductoribus tribunisque militaribus, ab alterutro duce exercitus longe laviori potestate, & severiore ditii. plina.quam in expeditione publica reguntur. Eti autem ftipendium trimeitte in equitem quidem senum, in peditem vero quaternorum florenorum antiquitus conflitutum. Pereviguum id sane est nist in magna altoqui rerum omnium ad victum pasturique pertinentium co; ia & utilitate lon e levius etiam pretium rebus venalibus bellica

DESCRIPTIO. ler imponeret, & charitas patrie, ftudiani que bellitæ vireutis & gloriæ, & spes adipitiendorum publicorum honorum magis, quam ulla merces juventurem multitudine & otio abundantem ad facienda stipenda excitaret. In hoc vero dipendium publice confertur pecunia, tributo, quam exactionem valgo vocant, agreftibus ac oppidants, regi iuxta ac noonatati mojectis, imperato. Quo illi non inviti ag orum domorumque suarum vexationem redimunt, fi modo redimunt . me. co-Latiorum etiam milau 1., non contentorum flipendus tuis, liceur a & capaorace indies magis as magis progrediente, & neciaceidotum necholinia. tis, atque adco neque regis ipila, bonis aolinente.ld autem tributum ex agris q à lem in laneum teu maillim, (certus agri modus est:) ex oppidis veto offiation peaditar. Quinetiam venalis cujushbet potus nomine in oppidis juxta ac in pagis penfiratur. Pendant & molitores de moletrins quid lam: & sculteti sive advocati de tuis agris, temque equites ii qui nuitos habent a lieriptitios, & pleben, qui neque domos, neque agros habent, & arte alqua vel opera sua victicant. Do dores, magical, & scholastici, & qui literarum foct i-DEQUE

name fludis vecant, inmoures funt. til & abud que idam tributum, in ma-; na nocessitate di prando plebi univeriz, exceptis scholasticis, imperatum: Oled quir de fingulis ca; inhus pendebaur , extitule attumeft. Impoint rennunquem & ipla fibi nebilitas .un, Roge & procembus tributum de . gris vel de confibus fuis penfitandem, frums & necesitar poliuler. Non niff 'n comittis autem hee tributa seiseuntur ac decernuntur. & quidem confentientibus conssisariis pariter & nunciis terrestribus. Caterum ecclesial:icus ordo una cum bonis & hominibus suis am inde ab initio sutceptæ religionis t hriftianx, non modo militic perperoam, ficuti supersus attivimus, vacarionem, sed tributorum etiam pul 'ier rum imm.unitatem haber in Polonia! Verum ipse superiori tempore oppidanos & agreftes mos tributis, næ cæteris imperantur, ultro reipur az gratia subjecit. Nune jam pro fone habetur, er quoties regiis & equirum subditis tributum imperatur', nec hi exortes sint. Pensitant ipsi etiam .. ennunquam sacerdotes cum Fpilos ris regati u unte necessitate, & cha-: ate patriz muder te, de suis sacordo-· as certam redituum suorum portio-

nent. Quam penhonem contributionein appellant. Ems vero decernende pus est penes synodum provincialem. augende vero peneceos, quious epitrepi cum primario fuo cellegio in tua quique diweed mandaveric. Superi >iam autem i'oium tributorum, quæ plobi atque etiam nobilitati imperantai, exactio plei un que regis arbie, atu, n innuncua n de lenatus atque nunciorum tententia, perfatrapias complurious imponitur: Neo dintius id manus duracquam iplum tricutum. D.C. penatio penes Regem fere & thetaaratium tegni manet. Nonnunquam tamen & ipta ahis comitiorum decreto mandatur. Dem hvo recognoteinaus, e cogitata est nova ratio comparanae in defensionem regni militeinque mercenamum pecuniæ. Rexemun ben gardimus Signmendus Augustus quartam partem redituum regiorum in eum ulam perpetuo reipublica conce'lit. Que pacis tempore in filum,in arce Ravensi constitutum, deponitur. At que aces habuimus in prætens, que de ratione Lelli, ac de universa republica Polonica in medium afferremus. Si quid præterea requilitur, è recentionbus conditianbus constitutionibus petatur.

03

Pruja

# Prusia Regia descriptio.

Prussia Regia nobis reliqua est, qui quamvis ecdem cum Polonis regn contineatur, tamen quia peculiare cor filium publicum, peculiares leges, pe culiaria judicia & comitia, ærariun que & belli gerendi rationem à reliqu Polonia diversam habet antiquitus, d his nunc separation persequamur. Ne abs re fortaile suerit si de Ducali que que obiterattingamus. Igitur ca pai Prussiæ quæ nuncDucalis dicitur, ex e tempore, ex quo devictis barbaris po pulis tub jugum Christi mitla est, simt cum episcopis snis San biensi & Pome faniensi ad nostra utque tempora Or dini Teuthonicorum Crucigerorum qui se de hospitali S. Mariæ militiæ Hic rosolymitanæ dixere, paruit. Crjus Or dinis prætes Magister generalis, soci vero administrationis, & prætecti ter ritoriorum, Praceptores & Commen datores appellati funt. Qui cum pro amicis & feciis, Polenorum hostes taéti ellent, armis corum adacti quodan tempore, una cum epiteopis in verbe Regis Poloni jurarunt, & aliquandu. majeltatem eins comiter confervarunt. Sed cum id deinde aliqueties, & ad extremum nosti a memoria Alberte Mar.

214

Marchione Bran lel urgensi Magistro, mo ecocinianimi, & rei i irtaris pento, auctore detractaffent : Suiffi.undus rex lenior, ut le & potieres mos illa peri etua defectionum bellorumque n clesiia lil eraret, & Poloniæ Lituaniæ jue tranquillitatem majorem præflaret, fractis iis bello, & ad necessitatem deditionis redactis, & partim deced niibus e Prussia, partim habitu & religione abjecta manentibus, illum ip:um Albertum sororis tuæ filium singalari clementia pro Magituo ducem in Prussia justit etle, hæreditatiumque Principatum ipsi eum fratribus & posieris corum maribus attribuit, ea lege, ut ii in verba regis Poloni ritu Iolenni jurarent: cum centum equitibus hastatis, quoties & ubi uius postularet, ei militarent: & in senatu regni locum haberent itidem ac Magister habuitlet. Extant pacta conventa. Ex eo igitur ten pore pars illa Prutliz ampla & copiota, duarum que epileoparum suppretlione auctior, sub Duce elle cœpit, iumicam omnium rerum potestatem Rege tamé Polono obnoxiam habente, & arbitratu tuo consiliarios sibi legente, & præfecturas ac magistratus mandante. Vtinam quidem is facra intacta reliquitlet. Nec plura nune de

ducali Prutha. Regia vero, er quo Cruzigerorum in perio ad Polonie nonien (unde fere detracta erat' ant centum annos feie recepit, recepta e quidem ett a Polonis in tocietatem it ris & requist, fed leges tamen mas & inflituta à Touchonibus fere haufta,v post subactos & terme extirvatos pr fons & barbaros Pruffos deduction coloniarum e Geomania importata re tin iit. Confiluin quoque à senature gni te un tum obtmuit. Habuit etian innio finim gut ei natorem, à rege da eum. Sed polica suppressus est hie ma gittratus. Vt..ur autem omnis fern. Pru Ita, ducalis juxta ac regia, jure mu nicipali, quod Culmenie vocatur. Quotamen non latis certum est in hanc ut que diem. Eruitur id quidem è tenebri & collegitur, ted nondum in luce prodit. Solæ Eibrigenfis, B. un. beigentis & Fraumburgentis civitates Lubecent ample Le tunt, vel fecum fortailis attu lere. Et quoniam utrumque id pauci car tibus continetur, in cateris recurri tur ad Savonicum & Magdeburgenie indeque cuam ad Romanum. quibu de rebus, neq. Culmensi aut Lubecen fi, neque Magdel urgenfi & Saxonice jure, neque plebascitis civitatum, au confututionibus regils cautum est. De

dit enim conflitutiones & leges qualdam sapientislimus rex Signmandus fenior, partiin toti Prudix regue, paitim Gdanensi civitati peculiariter. Las. que auxit optimus ejus filius Sigitamindus Augustus, cum in ea urbe estet ante annos duos & viginti. Quibus conscribendis nos adtuimus. Non ita pride etiam, cum idem Rev comitiali decreto clarithmos & prudenti.limos aliquot senatores ad Eli-ingentem & Gdanenfem civitates corrigendorum quorundam erratorum & abataum caula cam summa potestate del gatter, condiderunt ii leges nonnullas, rebus, locis, atque temporibus accommodatas. Quas nuper is qui fuir Princeps e, us legationis, vir amplissimus, Stanitlaus Carneovius VVladitlaviensis Epiteopus, in lucem edidit. Veĉtigalia regia non ampla funt in Prussia: Laque proveniunt potissimum è civitatum pensionibus, agris & prædiis infulanis, & prætecturis: Quarum tan.en pleix jue donationibus, venditionibus, & hypothecis in impendia bellorum, superioribus temporilus accite, aut prorsus alienatu funt. Quod itidem aliis quoque vectigalibus in civitatum jus translatis factum est. Veram ea detrimenta crebris tributis, populariter in gratiam Regis **Scitis** 

scitis vel decretis, un eriori rempor compentabantur. Metallorum ea regi ferax non est. l'inges non maligne pec fert. & linum & lupulum: cafque mer ces trans mare mittit. Mittit & mate riam tah candi, navibus & vatis, exo: nandique donnbus aptam, & ceram & cinerem, & tul ula coria, imo & war nes. Sed awe ei fere suppeditat Russia Samogitia, & Lituania: Quin & frugum, & aliarum rerum ad victum pertmentium majorem copiam end m regiones, & Matovia cateraque Polonia ratibus & navious fluviatilibus fubministrant. Accipit autem ea vicissim transmarinis commerciis vina, oleum, aromata, faccarum, fal, & alia condimenta mentarumitelam etiam & pannos lancos juxta ac ericcos, & quas præterea mittit Lusitania & India dives cupedias. Eaque omnia Polonis & Lituanis Prussia transmittit. Hincest vulgo simul & nobilitati res lautior, veltitusque & habitatio cultior. In vi-Au qui tem frugalitas prisca adque ferme retinetur. Vtinam compotationes essent moderatiores. Sed est in commune vitium Septentrionalium populorum. Ex tamen compotationes Prufsis ordeacea cerevisia crassiore ferme peraguntur. Vini non magnus est usus. Diltin-

DESCRIPTIO. Distinguuntur Prusti, a. die . . . . Poloni, tacio & profano ordine: a 1 mate ac plebe. Sed paulo niehore eft con litione plebs in Pruffia, quam in reliqua Polonia. Eodem quidem cum no! ilitate jure, & iiidem legibus utitur, ; rærogativis modo quil utdam inferior: per quas tamen plebeii neque à bonis terrestribus, neque ab honoribus & magistratibus, neque à sacerdotiis, neque à confilio publico arcentur. Nec nobilitas modella & frugalis eos dedignatur. Quin decedit ea quoque una cum sacro ordine nonnihil de immunitate sua, reipublicæ & concordiæ gratia. Sacerdotibus justus honos habetur, à catholicis præsertim. Monachi & monachæ cum nostra memoria præfultore Luthero domicilia sua reliquitient, manent ea etiam nune propemodum vacua & ruinosa, aliquot exceptis:quæ sane infrequentia sunt,& incolentes ea contemptibiles. Regis potestas in Prussia minus est restricta, quam alibi. Senatus constat duobus Epiteopis, tribus Palatinis, totidem Castellanis, totidem Succamerariis, & tribus primariis civitatihus: quarum non mediocris est potentia. Larum vero bini contules legati sive nuncii pro singulis habentur, & alternis dicunt fententias,

tentiar. Epiloopi funt Princeps, senatu-& moderator Varnainfis. In quae scopa me Pius ejus nominis quintu pontifex maximus ultio petente D.s. gitmundo Auguito rege, amplichi . Cardinaii Standlao Hotio, apto liber tidi ne affentiente) ante fer annos. Co adjutorem, ut vocant, dedit, freet ( remy defignavit, & collegium factur acceptavit. Sed revertamur ad inferti tum. Ell ergo Princeps senecus Fru. lic Varmienfis Epiteopus: Hate proxime Culmenfis, qui cim eum anteroat Quorum hie Theutonii Crusigerorus opera quodam tempore de Galinen provincia demactus, Rigensi addictu fuit, vehementer accisis reditibus & epitopa, eccletiaque in ditionen, ord nis ipfius redacta. ille vero, Varmienti inquam, initio quidem Rigenfi: Ar chiepitopi metropoliticam auctorità tem agnovit. Nunc vero à permulti annis in nulla provincia centerur, & 10 li fubest in rebus ecclesiatticis Romane ! Pontifici: Magithri & Ordinis domina tum nunquam agnos n: amicitiam & focictatem, cum & ipte plerunque Ger manici effet fanguinis, libente, coluit nec fine malo ac detrimento fuo & ce clefiæ fuæ. Ad regnum vero Polonia ante centum annos certis padis cun Reger

22:

Rege Cazimino initis fete ad unvit. VVI dulawenus Epitopus habet non contemnendas possessiones in l'omerania. Atque ea tota ferme in dicecesi y tius est, indeque l'emerante que jue A pricepi titulum is uturpat, fed ad Prutsicum consilium non pertinet. Palatinitant, Culmenfis, Marieburgentis, qui antehac Ill ingenfis dictus fuit, & Pon.c. anicas : Castellani, Culmensis, Elsingenfis, & Gdanenfis: Succamera: ii tidem atque Palatini: Civitates. Toturensis, Libingensis, & Gdanensis, in ingulis fatrapus five palatinatibus linrule, eundem ordinem servantes inter e in confilio, quem Ini Palatini. Hoc iest confilium Prussieum. Consiliarios aram Pruffix vocant. Juos & ipios more aliorum juratos este oportet. Varmien is tamen Epitco; us diversam ib aliis jurisjurandi rationem & fornulam paéto præferipram habet. Nam s, si Rex est in Prudia, ipto præsente: sin ninus, nonnullis magistratibus Prusacis ad id delegatis in arce Mariæburtensi.præeunte verba aliquo Fpiscepo, arat. Civitatum delegati injurati ad sonfinam admittuntur, aliquone privilegio, an per abufunt, nescio. Habent autem confiliarii Prussici sua loca, & us dicendæ iententiæ in amplifimo

tottus

totius regni Polonici confilio. Verum ea loca ante aliquot annos post auétum Lituanoi um accessione tenatum aliqua ex parte variata funt, ita tamen, ut niinlominus Epitcopi inter Epitcopos, Palatini inter Lalatinos, Carcellani inter Castellanos confideant. Ad caicem operis hurus ea fingula fecandum novam contututionem Comicialem inter alios notata fint. Palatinorum jurisdictio & auctoritas in Paulia major elt, quam in cætera Polonia.Pcnes eos funt multe & supplie a deunquentium, resumque judicatarum executio. Tranquilitatem quoque publicam in agris & extra urbes ii præstant. Castellani & Saccamerarii eodem sunt jure, quo in Polonia. De Epacopis paulo post dicemus. Præter hos autem magiltratus, habent Pruth thefaurarium, præfectos arcium, sive capitaneos, gladiferos, judices, & icabinos: verum ii non pertinent ad confilium. Theiaurarius est, qui pecuniam omnem & rationes à prætectis & administris regiorum bonorum & proventuum, atque ctiam tributorum publicoram exigit, & veli, se administrativel thefaurario regni tradit. Olim is œconemus fuit seu procurator Mariaburgensis. Gladiferos singulos habent Culmentis |

mensis 3c Pomeranica satrapir. Iudices novem fant. In Culmena quidem & Mariæburgensi satrapiis singun: in Pomeranica vero septem, nempe totidem, quot territoria. Sunt autem ca, Siochoviense, Tucholiente, Suecense, Derfavienie, Zucoviente, Putcente, & Mirachoviente: habent que singuli judices in comillo scabinos juratos aliquot. Præfecti, arcium & redituum regiorum in ma quil que præfectura curain & administrationem habent: Iuristidionem nullam ferme habent, prætertim in nobilitatem:neque in oppidanos amplam: In agreties ampliorem. Solus Mariæburgensis ne que redituum regio. um cutam gerit, neque in agreftes in i.d.ctionem nabet:arci modo præeli, eju'que prælidio : quod perpetuum est. Caterum constitutione quadam appliores is cateris pratectis & magistratibus prærogativas habet, velut generalis locum-tenens Regis in Prussia. Redituum vero & subditorum regiorum, & sartorum tectorum ejus ipsius arcis curationem habet thesaurarius. Igitur primaria tetius Prudiæ præfectura Mariæburgensis ett: Cui Polonus antiquitus preficitur. Nunc primus de Prussis, è Polonia tamen oriundus, ei præest, vir vigilantislimus, &

omni

omni genere virtutum ornatisimus, mili que amuntimus, Ioannes Colika, nuper, dum hac nos recognottimus, Palatinus Sendemi, icniica novo Rege Henrico creatus. Secundum hanc in radem fatapia funt he prætecture, Stumentis Gneventis, Noventis & Stat. gardinfis five Starigrodenfin. In Culmenfi, Brodnicientis Grudentina, Kadinentis, Gelubentis, Rogornentis, Bratheinenfir, Coval enfis, Coprivenefis In Pome, anica, Slochovienfis, Suecenfis, Tucholienfis, Derfavienfis, & Pufnenfis. Torunaniem vero, Elbingensem, & Gdanensem prætecturas elvitates ipre fibi regia indulgentia & ex pacto vendicarunt, & per magifratus urbanos administrant. I pacori cum coll gus in s tues & ipfi habent arcium atque terittoriorum prælectos, quos fere Burgarabios vocant, foot projudices & ad locatos, & opidanos magi-Brams, Fial ent & Cancellarios & officiales mos in causis ecclesiasticis uterque l'entropus. Habent en m utramque jundationem & amphilimam potestatem in mos. Varimentis quidem episoma in tralla contetur satrapia: Vino autem & non interpolato ambitu, in modum Principatus, bona certis finibus peculiariter circumscripta & arci-

r atone oppidis exculta haben Eague fie div la, ut dans partes Epi copus, tertam collegium five capitulum obtatant la lus utrique fribrectani nobal aton habent, & aperam juridit tioacti, ab omni Regiorum magi firaturm i a-

l'etione exempteau. l'ixterea pertinet etiam Hougensts civitas cum suo terrocio ad Varmieniem diceccsii... ... nivis; am aliquandiu hæictica lar z atesta conniventibus regious ab ceciella lea epiteopi parithicaone fele inice aliere nitatui. Bartena mogitima N Natangia ance co annos en fom change part little night with image of riqua fex millia maniorum cin Egi-1 opo Varmiensi per fraudem & .r. 'ram Cuciferoium dettatta ede menon nine. Subdici epitiopi & colleg i l'amienis et dem, quo crete: l'run, jure municipali utuntur: Sed anvet etiam peculiaria, inter le autem communia inflitura: que Landti-1-a um, noc elt, terix conflitutiones, vi cant. Conventus etiam communes habet. Ad cos auté nobilitas, civitaces & ibulteti cam liberis (de quibus pottea dicemus) ecocati, pro 10 quiq. bines vel pin es etiam è fingulis territoriis procuratores sive ligatos mittunt, iis de 1864, gar in consultationé veniunt, cum conso

& legatis collegii constituturos. Cæ terum ea nobilitas omnis, & advocatus, & civitates, præter jusjurandum quo partim in epitcopi, partim in sacr collegii ve. ba jurant, novo quoque Re gi, ac deinde decimo quoque anno e ipli ex pacto fidem mam obstringunt Tametsi de decimo anno in detuetudinem abiit, sul lata causa, hoc est, pacatis prorius rebus Pruficis, & extirpato ordine Teuchonicæ militiæ. Iurant ctiam Sacerdotes, quando certur aliquod facerdotium adipifcuntur:Primailitamen, qui Prælati & Canonic cathedrales appellantur, intra men sem, posteaquam in id collegium co optati sunt. Sed hæc Regum fortassi indulgentia pacatis prorlus rebus Prut sicis in desuetudinem abiere. Eos au tem Pontifex quidem maximus creat collegium vero nna cum Epitcopo cli git alternis mensibus: Excepto Præpo sito, qui à Rege editur, sive præsenta tur, ab episcopo præficieur. Sed nequ is, neque cateri tres pralati locum & sittragium habent in collegio, sive ca pru'o, nisi sint etiam canonici. Cul i, infis ecclesiæ collegium ad quatuo eanonicos redactum est. Qui singuli. æteris una cum episcopo cooptantur I le autem episcopus à solo rege desi gnatur

DESCRIPTIO. , 22'

gnatur, à pontifice maximo creatur. Caterum Varmiensis ex pacto recentioni è quatuor canonicis indigenis à reue propositis, unus ab ejus ignus eccletix collegio deligitur : deinde me quoque à pontince renunciatur, & onfirmatur. Ac tum demum facris Jontificialibus ad præscriptum eccleilatticorum canonum initiatur. Magila acus terrestres in Prusha quoque useleni, ac in Polonia, a Rege creantur: ludev tamen exaliquot, à Palatino cum d initariis & cætera nobilitate de conteilu stabinorum delectis, ab co edicur: Scabini soli a Palatino cum cateris dignitariis illius loci creantur. Sunt ...!!tem & Prushei magistratus omnes pe. petui, præter præfectos : qui regis arostestu mutari possunt, nisi beneficio ac in lomate regio fioi prospeverint. C:vitates a decurionibus, feu confulibre, & quidem Germanicæ linguæ & fattguitas Polonos enim pro externis habent, & neque ad artes mechanice; perducendas admittunt) reguntut. Q orum non idem ubique, certus ranien est numeius. Et ipsi jus habent cooptandi, quos volunt, in sua collagia, quoties vacat locus:eo que ma,e.e iant dignatione & auctoritate, quando volunt, & obsequentiorem habe a

t Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest U.C. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bilokotheek, Den Haag, 224 D.29 plebem. Bis præfe fent magiftet civius a decucionibus ac de Lumero imoru d lecti, & mil, nidem atque decui. nos, per petur, in primariis acidem u bibus quaterni, in cæteris vero off dis bini, per vices annuum gerent rag stratum. Habent item singu civitares juratos judices, five feabine oui a decurionibus five contulibus 1 guntur. Et iffi autem perpetui fut n.a forte in numerum confulum c optentur. Neque enim eundem co fulem & scabinum elle licet, preter! bingam & Brunst eig meubi pars ce fulum loco feabinorum jadicia exerci Exterum unus è consulibus eis præ citur, quem to ilicium vel judicem v cant. Primariæ tres civitates etia præfectos habent fingulos, ut dede memoravimus, quos vocant burgg. Lios, & cos quidem annuos tere: Q tranquillitatis urbanæ, ac totius ter torn curam gerunt, cautaique privat rum injuriarum & languinarias ju cant, & pro iis multas n rogant. Hu selum magittratum Rex in civitatil creat, sed non nisi unum è sex vel ot è numero consulum ejusdem civis tis abij to collegio delectis. Iidem . tem consules ex omni civium num-10, Gdaniquidem centum viros, a!

I'M E MA

vero pauciores deligunt, qui fint ca 1-. ca maltitudinis & quali trit am pie-· br.: cum quibus communicant nonnun juam confilia de republica, & ex us cognofeunt pottulata plebin Vicantur enim chitiones multitudinis propter externorum omnis generis . Lominum f. equentiam, nequando m · 1. ditionem erumpant, ut nonnasquam tastum est. ludicia nobilitatis (4). dices terrestres cum sus icabinis, pia-· fidente Palatino, bis quotannis ever-· cent in certis oppidis. Infan. e tamen caula. & status controveissa, itidem a. in Polonia, ad Regis judiciam perinet. A terrestribus iudiciis provoca-· tio est ad confiliarios Prudiæ: inde v ro adRegen.. In oppidis vero indiciaria potestas fere omnis est jenes contuier, exceptis paucis causis, quarum mentionem dudum fechrus, & si que trat alix ad burggrabios vel palatinos pertinentes: Sed eam iffi condides, quod all privatorum hominum inter ipas controversias attinet, cum iu ato iudi jo, cuius mentionem dadam fecin.u., ommunicatunt. Abeo vero iucincio in primariis quidem civitalil us ad oralides civitatis cuiusque, in cre-: e.ris antein oppidis ad confilium to-: " is Pautlæ: inde porro unimperal

regem provocatur. Rev veco de qu' butvis provocationibus ubilibet, & cum quibus vult, cognostit. Plerum que etiam cognitionem delegat Can e l'aris & lureconsultis. Alioqui pr vat im neminem e Prudia Regi evoca re l'ect, eveeptis iis causis, que sunt s sei & judien regii propriæ. Magistrati terrettres juvia ac uibanos evocat d ii. dantaxat, que in magifiratu perpe ram & præter officium egerint: ve 'i mavult, consi'.ariis Prusicis eas d leest, in comitiis cognoicendas. De I gat etiam vel iitdem, vel quibus vul caulas fiici sui , finium regendoru: cum suis bonis, ac dividundæ inter fr. tres & cognatos hæreditatis: qualy item al:as ab aliis ordinariis judicibi per provocatione ad se devolutas. C. mitia bis quotannis habentur in Pru sia statis temporibus : Majo quide mense Mariæburgi, Septembri aute extremo Grudenti. Sed Grudentii jam Toruniam, propter majorem cor moditatem urbis, translata sunt. I qualis tamen causis ea quoque lo mutari poilura. In iis comitiis à coi f...aris de republica in commune con fultaiur, fiveultro, sive ex præierip regio: de provocationibus terreftriu & eppidanorum judiciorum cogn feitu

DESCRIPTIO. fritur: & omnino judicia vel à rege deiogara, vel si qua sunt alia, exercentur. Cum ducalibus quoque Pru.hs, seu ducis ipsius legatis, nonnunquam Elbingæ ex fædere, vel Mariabargi, constituta certa die conventus habentur, & consultationes de legibus, & I aliis rebus communibus, & controversiis. Non ita pridem in Prussia quoque nuncii nobilitatis & minozum civitatum in comitiis adhiberi corperunt, tr buti seiscendi cauta: cu us decernendi potestatem neque rex neque . confiliarii soli usurpant. Ad regni quoque comitia nuncii nuper adeo mitti . coperunt. Sciscitur autem cerevisiarum tributum plerumque in usus publicos, vel in gratiam regis: & non modo à cauponibus, verumetiam abilis, qui eam in iuos familieque sue privatos uius coquunt, penditur: vocaturque id vulgo cifa vel accifa. Nonnuni quam etiam de censibus, agris, domibus, bonis & facultatibus, æstimatione sfacta, certa portio pensiranda de cerinitur. Varmiensis episcopæ subditi nihil habent negotii cum comitiis. 50-· lus iis intereit & præest epileopus, ac edeinde iis, quæ ibi constituta sunt, ad :peculiarem conventum tuorum rete:", de tributo præfertim. Nec temere it diffen.

datientire folent alveythopi un St er: ventus Prussici sententia. Nihil tame vetat, ipsos arbitratu suo, auctorit te epine; i & capituli præeunte, p cultare, liges, &, it vocant, ordinate nes sibi condere, tributumque scisc re. Quinetiam megaltratus prima rum civitatum non raro imperante vibus suis tributum peculiare, & op ras, ala jee onerain u'us publicos t baum tuarum, adlabitis capital us; bis. Portus maris tres habet Prust Regia quidem Gdanentem & Libi gentem. Quorum hie in Habum cum, ille recta in mare procuritt. D calis vero Regiomentanum sive K nixbergentem, qua Prægela fluvius i abum influit. Atque hic quidem cu portoriis & omni jurisdictione & is rendiis in ducis; duo vero reliqui iplarum civitatum, quibus adjace: & magistratus potestate sunt. Veri is tamen, magikratus, inquam, fi permittu vel mandato regio claude di & aperiendi portus potestatem n. lairet. Quod de tributo quoque e eernends itidem nuper constituti eit. Quod ad beilum attinet, si q v s holulis ingruat Prussia, domesti communibusque plebi cum nob le se viribus depollitur. Ac nobilitas q

DESCRIPTIO. dem ann precesibus equefitis milirtat; seulteti item & liberi: (quos ita vocant, p. opterea quod & iph ab oper & lal opbus, quos rufticam donaus tais prestant, gratuitam immunitarem hibent, medii quodam nicdo auter nobiles & rufticanos agricolas: Ferunt tamen nonnulla onera extra ordinem.) Civitates equitatum atque ped tatum suppeditant: Rusticani peditatum tantum. Hæc ante institutam coadunationem (quæ needum maturuisse videtur) de Prussia & in univertium de Polonia nobis στε Φισερεν, quod ajunt, se à mas festeor funt exposica. Quæ cum civibus nostris, tum externis, non ingrata fore speramus. Sie enim fiet, ut minus peregrinentur

Ps III.PO.

in historia nostra.

PCLONIA REGNI DESCR ptio ex Thuani Historiarum lib. LVI.

Germaniæ orientem versublate jacent Sarmatiæ, Euro i pæa prima, deinde Asiaticalie

ad Septentrionem porrectæ, quæ la nai fluvio, & Mæotide palude difer minantur. In Europæa Peloniæ re gnum situm est, quod etiam citra V. fiulam versus occasum ad Oderam se Viadrum usque protenditur, & Pome raniam ac Pruffiam amphifimas Pole nicæ dicionis beneficiarias provincias quanquam & eafdem Insperium Ger manicum fibi vindicat, Poloniam de nique proprie dicam, à qua toti regne nomen, inter Vistulam & Oderam am plectitur. Totum igitur regnum ab O dera ad Vistulam & à Vittula ad Bory sthenem hodie Nieperum dictum... Ponto Euxino ad mare Balticum, al ext. en. is Lithuanorum finibus ad Mo scorum & Suecorum usque limites ex tendeur. In Foropææ Sarmatiæ ipatic maximæ ac frequentissimæ regiones moribus ac lingua differentes, Polonia Pruilia.

## DESCRIPTIO.

235

Prussia, Massevia, Samogina, Livonia, Lithuania, Vollania, Pedona, in unum tortilimum regni corpus coalucrunt. Polonia, cui à Polenomen, qued vocabulum planiciem & venationem icnat, co quod plana majori ex parte provincia & venationibus exercendis opportuna fit, in majorem & minorem dividitur, & ab occasii Oderam habet, & tians Oderam Germaniam . omnum Europæ provincia: um maximam, à meridie Pannonias, ab ortu . Lithuaniam respicit. regio ferax, opoi-. dis ac vicis & castellis frequens, fluviis crebris irrigua, & adhæe generota nobilitate abundans, quæ armorum curam fere cum literis conjungit. itaque & regionum vitendarum gratia nobiles ac primores adoletcentes crebro lares paternos deferunt, & magnam fecum dostrinæ copiam & optimarum rerum usum non mediocrem, quod illis inclementis coli rigore denegatur, er peregrinationibus collectum domum referunt. Slavica lingua utuntur, ut & in Germania Boemi, Silesi: & Moravi, à Slavis e Rovolania populis profecta, qui circa Attilæ Hunt.orum Regis tempora vacuas Vandalorum sedeir occupatte, & in interiorem Germaniam victicia arma intulitle me-

morantur, ab us, ut genus, fic ling propagata hodie quam latifime p septentrionem & orientem patet; e. que tere præter eos, quos diet, Vinde Baltico mari vicina gentes, Pomerat Lufatii, Rexelani, Motei, quorum ne solum in Europa, sed etiam in Asial tulimum est imperium, Circaslii etia Quinquemontani ad Pontum hab tantes, Rasciani, Meesii, Serviani, Bu gari, Boinenses in Illyrico, Dalmat. Htri, Carn.olani, ac denique Carinti utuntur. Poloni Miezulao duce cir. annum Christi 10cccc Lxv facra Chi stiuna suscepcie, Ioanne XIII Romæ: dente. Antiquidima apud eos urbiu. Gnesna, à Lecho primo gentis duce, u fertur, conditais & à Gniasdo, que nidum patria lingua lignificat, appe lata, quod in eo loco aquilarum nida. reperitlet Lechus; unde Principibus Pe Ionis alba aquila expansis alis insig: etiam hod e manet. urbs areniepile pali tede decorata est. archiepitcopi legatus R.S. natus & totius regni pr mas habetur; & labtracto è vivis R ge, etiam munere apud Polonos tur gion regio: mittendarumque ad exte ros legationum, cuttodicadorum ! nium & promulgandorum comitic rum jus habet : Regem electum pro nuncia

DESCRIPTIO. 237 nunciat, facro oleo mungit, regium-· pre diadema imponit. in impremæ dignitatis fignum sublatus prætertur ei raculus, & cibum iumpturo tympana mlitaria pullantui, qui honos ioli Repin Polonia habetur, aula nulla post Regiam prætei juam archiepitcopa is menietui; & auliei familiaies ejus, nen amuli, ut cæterorum episcoporum, zocantur. postea Cracus, qui circa annum Christi 1000 regnasse forsbitur, Cracoviam ad Vitiulæ ripamædinicaint, in eaque Regiam tedem fixit. po-. tea Popielius fenior, regionis montanæ pertælus, in qua sita est Cracovia, regiem tribunal Gneinam retulit. & urius Vladislaus Regiam circa annum 10 ccc xx Cracoviam transfulit; quæ & epilopalitede, & arce à Signmundo I in colle Vouelo constructa maxime infiguis est, & tribus oppidis centiguis, Casimiria, Cleparia, & Strado-.mio teequentillima efficitur. Casimir.a St. ademio & interlabente Vistula, qui receptis amplius x 1111 magnis fluminibus apud Gedanum urbem Borealis oræ nobilissimam & emporium illis llocis celeberrimum in mare exonera-.tur, a Cracovia separatur; amplishimo ponte interjecto, facultatem ultro citie peoinmeandi præstance. Catiminiæ COR.

238 POLONIAT

conjunctus est Hebræorum vici quem illi olim promificue cum Cl Ivanis habitabant polica separatim, se à plebis injuries affererent, locu hune multis magnis & elegantibus dinciis extiructis occuparunt, præter Cracoviæ gymnasium est & schola Vladulao 1 lagellone inflituta, in q mathematicarum artium, philob pi re, theologia, ac juris studia flore ac docentur. Altera Poloniæ urbs Poinania, quam Varta celebris fluvi al'uit, post Cracoviam & iuperbaru ædium splendore ac magnincen mercatorum atque opificum omi generis numero, & omnium rerunon jolum ad utum, sed etiam ad. xum necessariarum copia ceteras an cellens, epidopali & ipia dignitate i fignis. Secundam has duas prima. Vladislavia sive Cuiavia numeratt. quan juam nec adificiis, ne jue of l cum utraque comparanda, cujus e scopo amphilima dicecesis subest, nei pe tota l'omerania & Gedanum ipiu. de quo modo diximus. Sunt in ea pi V 1. ja præter ea alie urbes & oppk quibus & ab illis cognominatis reg mous Palatini, quos lingua pat Vaivodas appellant, quali militiæ e ces dixeris, præficiuntur, ique fur

DESCRIPTIO.

i amplioritus provinciis præsunt. Castellani angustiorum regioum sunt præfecti. Lithuania post Pomiam sequitur, amplissima ied vasta rovincia. campeltris pabuli ferax, neproia, & plur.bus afrate locis, postmam nives colliquatæ sunt, palustris. vios nobiliores habet Narvam, arononem & Beresinam, copia piium maxime abundanteis; præterea ilnam & Veliam, qui ad Vilnam de terius nomine dictam urbem totius ovinciæ metropolim confluent. vibus regio; ropter cæli rigorem, ut & olonia, auet, ied populares birra atae cerevisia ex aqua, tritico, vel horce & lupulo cocta, item medone ex jua, mede, lupuloque confecto utunar, martarum, casterum, harmelinoim, aspreolorum, nigrarum & albaam vulpium, luporum, pantheraium, rsorum pelles Lithuani in omnem uropam transmittunt; Hercinia silva onam provinciæ partem occupante. 1 qua præter alia animalia vituntur et jubati bisontes taurorum specie coribas quandoque sie diductis, ut treis roceræ staturæ viros eorum intervalim capiat. alces item cervina effigie, olore tamen ad albedinem inclinan-; , cornibus nonnihil different bus

POLONIAE 240 producit, quæ veloci fine curtant. ! inflar equi gradain, i d'il us les ent & aliis præparatis in le de utuntur lites. carnes etiam inter delicata ob. nia numerant, & alame qualem v gulæ, fi teatis ten portbus ai ten de tur, præientimum adverfus comit lem morbum remedium credunt. In one quedam Roma evule tabela tur nomen provinciæ inditum, que Liboniam dicas, quæ postea prim mutates interis Lithuania appliata f & argumento cam tabulan, firmat quod multas Latinas voces corum! qua admiltas habeat. No ilitas in magna, & primaria dignitaris viri: qui ur dux Slucenfis, qui incredu puvatarum opum apparatu vel aliqu bus Germaniæ & Italiæ Principib. exequati potett: item Olex du es ill tuidima kadevilliorum fimilia. qua Signe, undus Avgultus harbara lectissimam in uxorem duxit Nico sororem, cujus industria & virtute 1 ris Polonici Livonia facta est, sict tuo loco divinius, niagna & claridin Chodkieviciorum comitum gentis i ter Lithuanos & aliorum dignitas e Vhimmley tentrionalium ad ulas par Christianis sacris initiati sunt circa a num crocce xxevii, episcopo Vil:.

DESCRIPTIO. h Vladislao Iagellone tune instituto, vius successores Gracorum ritibus dicti diu Patriarcham Constantinohearing ut & hearing, on n policites, Romano Contrict of the aserare nolucrunt. Prope Vilnam Taari gens Scythica supra Vacam amtem agros colunt, Mahumetanæ fitperstitioni addicti, quos Vitoldus an-.0 S. c12 cccxevi ex media Scythia bductos cum axoribus & liberis in media Lithuania collocavit. ii suis legious vivunt, & ex æquo cum Lithuanis right hime, is a genum agnoleant, corumque opera Rex in bello uti cond. v... cum exteris Tataris continuum ra is quam infestum bellum gerunt Perm, quipe in Pedalem & Reila. mu. ple sele eventionality. Se hoc squidem anno in feriis Paschalibus 1019 10000 ex iis, Baca & Sicoza ducitur, ad ham be to accompass in ssunt, vicisque aliquot & prædiis circumjacentibus succensis, dum onusti ipræda revertuntur, à familia Buczacii ; Bust. Camit. coet. In a mata repuone circumventi funt ac trucidati, grid recept . I de la tra Prince es magni Ducis titulum ufurpal ant, non lab imperatoribus concessum, sed ut Accidental land or plantal that a

POLONIAE 242 ditionibus in unum coaledentier. hane prærogativam f.b. pri, ata aucto. i trate fumt formit, ita & Lithuanos duces soule volo foi ne fit. Cætelum inter magnos Lithuanie duces præilantidimus fue Deello à Geds nino genu. er thens, Old Mill, eniabregatis genthum togetheiend as primus Chris Itianerum terisinit atus eft, Vladiff : nomine accepto, & Reginan Hedavigen Indovici Elanga iz Sc Polon t Regis filiam, quam l'eleni regio diad. mate ornaverunt, uxorem ducit, & dotale regnum cum uvere accepit anno S. CID CCC XXCVI. atque ut parem Polonis omi. us tam precl. ii benefieil referret gentiam, pott confummatum cum Rojana con ug'una, Lithaa. nam omne'n cum Santogicia, & ca Roxolaniæ parte, quæ in ditione ejas crat, Peloniæ regno jure fempiteri. adjungit, & regibus Pelonis ebroxiam fecit. ab eo flirps regum Polonie propagara elt, que in Spifmundum Auguilum auno aperiore defunctum de. Lit, Lithumie Roxolania regio subett. quod nemen tamen latius patet,& ut nomen ipsum præsert, disterninaram gentem fignificans, quicquid terrarum est inter mare Balthieum & Li veniam, Succiam, Oceanum glacialem,

DESCRIPTIO. lem . Volg. m , qui kim led rappellatu, Swetin, paied, m. Ferr n. 1 minum, montes Sarmaticos, Poloniam, Liel vaniam, & sauce i lange con ile-Citur, in dua que rest las a boutin. quarum altera Carpathics montes non lorge à Ciacovia attituta, & fecundum Tyram ad Valachorum fines, atque ex altera parte boryfinenem & pontum Euxinum porrigitur: tum ad utransque Axia i fluminis ripam vergit, & a Tan i Iurora & Afiæ limite ad Afriacanum nobile emperium in citeriore Vo gæ 11pa ade us tere cl'a, ubia Mr ... Persis, Armeniis, Scythis, & Moscis nundinæ celebrantur, per vaf.a teirarum spatia extenditua: inde Volva non magno interactio spatio in 1xx ramos feinditur, plurin is intuis taetis: totidemque per ofha navi, abilia in mare ligreanung five Cafpium evelvitur. & hæc quadem Rexolania, quæ ultra Rory fihenem ad Perla, um vi jue fineis extenditur, marno Moscoviæ duci paret: 1/20, quam Regiam vocamus, Leopolienfi, Lublinenfi, Beltenfi, . I nec non Podoliæ, Voliniæ, Kioviæ, Circall & & Podlachiæ regionil us comprenenditur, eodem jure, quo Lithuania atque adeo cum Lithuania in regni

Lo mili dicionem concessi, ficuti & Saine glata, obre Peutenis & Livonis intermedia com Lirbuania contigua est teras numenti & legun inam, iilvis & nemoribus amœnithmis exornata, ted no la cel br. inte aux iduttri oppdomigas. Malmia autem dodidimerun & fortilimorum vicorum fecundifima.cum antea communi totia. Polonie remine centeretur, tune primain precharem adepta est appellacionem, cum Matlaus live Ma-Ios Miccillai Polonoium Regis pocillator, chea annum Christi ci xxxiv, a dente belis civilit us regno, mortuo Regen provincia dominationem invasit, can que de mo non inc Masoriam vocavit. verun. à Casin ito I deinceps una cum l'auceni, is aux harrons victus & tandens euam supplicio affectus vitam cum Principatu amisit. nomen tamen temel regioni inditum ab co tempore maissit, quamvis provincia ad am; lidini re, ni corpus reverta. Vitlula Maria & Bugo mi, atur, & mos, quos & turos patria tingua vocant, boum silvestrium genus nigrum, fola produce. N'er com cos eft Variavia ad vid hour, o replace a gatti ponte con ungitur, ul roblociopportun tatem comit a regniaciel rantar. Reindum

dur cam floscovia la matepreciona ell una me epilopale contail the ha fice Rore Ea, & Livonia to, conta ampoli næ provincæ regni ? lomei benenviarite, de out sus cum agest ribus Loris, quaratione la ditionem Polonicam concetterunt, abunde d'xermus, non est quod earundem rerum repetit.one lectori moletti ti.nus.Initio apud Polonos iumma potestas penes unum firt, i que Leclius memoratur, de quo diximus, quo sublato Principis unius imperium pertæla gens, xit ex omni procerum numero fibi Duces seu Palatinos creavit, quibus & tummam univertie reipublicommisti administi ationom. sed ruisus ad unum d. lata potestus est, qui Cracus suit, Cracovia conditor, circa annum Christi 10cc. cujus stiepe extincta Pa'atini rusus remp. getlerunt donce Primidaus, homo plebeius, sed alturo ingeneo & virture iupra nataleis, cum tenenter rem adverius Hungaros ge filler, anno Lx feculi insequentis omnium suffagiis Princeps creatus est. quem alii atque alii longa temporum ferie Principes fecuti funt ut jue ad Boledau n I, qui ab Otthone III Cafare, repudiato Ducis nomine, quo majores fui contenti vixerant, in civitate Gnesnensi Rex tocius

& amicus Romani ir ipecii appellatus est, anno Cundti con quod oum succellores diu tervadent, co tandem 30ledans II post patratam Stanidai episopinocem privatusett, quod tamen feculis ali prot deinceps Primillaus refu ni fir, ex nobilitatis conficio a lacobo archipa copo Gazinensi Regio diademate infigures, anno en escev Abco regum non a muntir & dignitas regia, ind com medicato priemie temperamento. nam quamvis Princeps supremam potestate. habeat, maxima tamen auctoritas remanet penes regni Senatum, qui ex nobilitate confrat, plene ab uni terfa reip procutratione omneno fimmota, ita ut optimatum veluti auctocitas regio imperio, regia vier il e poteflas fenatus & e mettium vi. orum libertate tempereturific lere ut apip', fimum illad imperium regio iplendore retalgeat, & regia in co potessas, que pierun que ad loidinem & insaniam vergens, cum cur, tallent, omnium le 1 ruli & inju't ex teminarium eft, taj ienticlimis senatorum & nobilitatis animadversintra æquitatis terminos conthacatar, it is one apudalios quicquid Regib to pirquit legis habeat vigorem, here non modo naliam fine sepatus

# DESCRIPTIO. natus consido & nobilitatis astenia fert ligem, fed & Light us r guli, le obtemperare jubetur. incredious ramen eil Regum in Polonia majettas, ac tubditoru n erga eum cultus, eum ex præ-Empro Legum regnare judicatur, quod enim præcipuum ett, summa est juris dicendi penes eos potestas: & quanquam ninil in quemvis fine publici juduit at ctoritate flatuant accibius, condonandi tamen multas, & ab legibus patrata nece gratiam faciendi jus habent, pollunt & ad repentinos reip. motus urgente periculo univeriam mobilitatem signo dato ad arma vocare, & irruentibas hoshbus ibb vexillis optonere, mercenarium militem consonbere, creare militiæ magistros, exercitum exaudorare, & in nilitarium fanctionum violatores animadvertere. fed potissima corum in creandis magistratibus & honoribus ac dignitatibus in eos, quos dignos centuerint, conferendis facultas spectatur. nam archiepileopos, epileopos, comobiarchas, ecclesiarum primicerios dicunt: Palatinos, Cafellanos, Marefealcos, Cancellarios, Thefauraries qui funt regni senatores, ex arbitrio suo faciunt. gubernatores, & quos capitaneos vocant, exteroly to a given tim parties ac magi-

The Matus in famil's permione of vincis, ferritaries of hour I beli rum magistros, ac reliquam curialius ministrorum turbam creant. plebeic hamines propose contractello & par eiga renip ir critajuic nobilitatis o nant. catella, pagos, vice sque regal: vil s de se acre no l'ene memis uter descented is to protes ; torum, & fir ler times leure in us decedentium : gres nobiblius viers in perfetuum de nantiOn nes demum legationes degeliteræ, di; lomata, privilegia, & un veria forderum, induciarum & belle rum neget a regio nomine conficiun tur, acres is figulis firmantur, ita ta men ut in ils maximam auctoritater tota regi i unis ersitas habeat. Ad ine accedunt epes non mediocres, nat am; lidinium regum est totoregno patrimonium, portoria ex mercatur complura, magna quoque pecuniæ vi ex so linis salis e protundulmis terr. ver is raro naturæ beneficio tanquin è lavo cruti quotannis in aratium in fertur, quales tunt apud Bochnam, S Vol... am in Satrapia Cracoviensi, apur Hadiciam, Coloniciam, Salum, & al. plur l'us Royolanie locis, prætere. in descriis Pedoler ad Borytchenen Iccis lacus cit, cujus a jua iereno & ardente

DESCRIPTIO. ordente fole in tolidum talem concrefeit, ita ut homines cum jumentis & cur ibus in eo tanquam in glacie vetfentur, fectun que in frus a arbitratu sfuo avehant. sed vilitas annonæ, & nobilitatis immunitates, actueri ordiinis inprimits, in caussa sunt, ut amplif-. fin.i regni, quam vicinorum, centus · fit tenuior. nam nobilitas universa omnil us feluta vectigalibus, bellica tantummedo munera privatis obite stipend is tenetur, idque non nui ad propultandam hottium vimintra Sarmatici regni fixeis. nam si ad interendum exteris gentibus bellum extra Poloniam proficisci jubeantur, fingulis teri is mensibus quinos aureos numos stipendium in haltam accipiunt. ita sacro ordine & nobilitate ab omni onere immuni, coloni equestrium hominum tenos in singula jugeta circiter solidos agnoscendie regiæ poterati pendutit, regia item plets moderatum vectigal exfolvit. interdum regibus ex amplifiimi ordinis fententia licet universis regni ordinibus tributum imperare in communcis & pul licos regni uius. Tam exiguo arario innume, abilis, & qui ceterorum Christiani erl is Principum opes superat, equitatu, ex nalite voluntario apud cos conficitur.

nam Rex ex folis n. L. libus, qui pais tis tumptious regno militare aftr. funt, contum quin quaginta milia g. vioris & levioris armatura militu cogere, & in aciem, h neceditas teneducere petett. Secundum Regem n. xima elt & augusti ima Senatus a ctoritas, ad quem admittuntur Gr. nensi, & Leopolieusis archiepitcopi. vit epitopi, quo in numero Borufl er fleg i nen cententur. Pett cos orc ne veniunt Palatini numero xv , penes quos olim tul·latis regibus fur ma reip. administratio bis fuerit. ultimi Cattellani 1 xv, inter quos Cr coviensis Palatinus veteri prærogati Palatines omneis & dignitate & in c cenda sententia anteit. Sunt & al quos regni efficialeis vocantiputa M rescalli 11 Poloniæ & Lithuaniæ, car cellarii item 11 & totidem procance Iarri, quocum illi ambacum nationuficilla majora, hi minora tervantitut mus secretarius, & 11 libellorum su phonon magistri, onlinbakonum qu reas ad Regem deterutate Ita num rus omnium xeviii conficit, quoru. alii majores, alii minores confiliaz appelanter pullar & Synamics is A. gustus alios recenter adjecit. Senatori a kege in confilmin youantur, pro-

DESCRIPTIO. ntes quidem quoties opus est, abienes non nisi jultas ob causlas, ut si comittorum tempus meidit, aut nu; tiaum Principis aut literorum ems celeprandarum cauda caue cum qui terius nut regno chnevias day in verba Regis preaturus venite omnibus cadem iest perperua & constans tuendæ publiaz libertatis & propagandi regni vountas. & cum deliberant, libere & iæpius acerrime sententias dicunt, Prinwipem imprudentius regnantem objurgant, atque uno contentu & incorruprojudicio tanétníma majorum initistata & univertas communis patriæ leiges infuperabileis defendant quippe ex præcipua totius regnino, ilitate gene-115 & virtueum commendatione deleti & exacto fidei sucramento in Senatum coortati. iis quoque fummus honos à Principe habetur : nam & venientibus ad le caput aperice firmina cum oris travitate & in proximo tedendi potestatem facere Revicon'ilevit. Alii sunt præter senatores & regni munerum curatores, ut ara.. jurilores, carie nei, ques vocans que ant in minore Polonia xL, in majore xxx, in Massoviæ Principatu x11: vexilifer, pinterna, captier, 1º uctor. S; landidifinas mina totius regni dacis in excr.

exercitu magistratus, penes quem! Principis vicarium in acie rei sumn zesidet, potissimum excellit. quare h tamil'uttu honoris g a lu non nifi p marii donantur senatores. Secundu. quem & alii belli duces, quos camp fireis vocant, ted longo proximi inte vallo, numerantur. Ea autem fumn Senatorum, & contra moderata Pri cipis in Pelonia potessas ex eo locu hal uit, que d'qui reipuble clavum t net, non natur v legibus, quemadm dum cæterarum gentium Reges, paternum & avitum regnum fucced sed communibus ienatorii & equetu ordanis suffragris publicaque toti nobilitatis acclamatione Rex eligitu & quanquam superiores Reges cent nuato fere temporum contextu alt alterum ex eodem genere excepci hoc non mi hereditario, quod fi vindicare prohibentur, fed virtutibe & innatis nobilitati Poloniæ erga re giam prolem frudis, aferibi debet, qui hatos paternæ virtutis hæredes futi ros cum fini persuaderet, quod in p. rentibus admirabatur, hoc de filiis ec run. sperare facile potuit. ita taine h. i in paternum folium fuccedeban ut non increditate, sed nobilitatis cor fanfone regnum deferri existimaren electic

DESCRIPTIO. lectione eo corfilio piud, riffime intitita, ut fi qui Reges quod in tun." a potestate fere usu venit, aut ab officio !: flectere, vel publicam oppugnare lipertatem vellent, hac saltem necessitas lone & liberorum cavitate in off cio continerentur. sic Piastorum stirps 10, agellonum familia cc circiter annorum spatio in Polonia ordine successorio regnavit. A primis regni incunabulis, hocest, ab anno Christi ion usque ad Sigitmundi Augusti obitum novies interregnum in Polonia fuit. & pinnum quidem, quanquam objeulis commonies numer stur, cum deficiente Lechicobole, Vinimirus feu Craeus ad regnum electione vocatus est. secundum post Craci morrem recutum est, quo tempore x 1 1 Palatini rempubl. administrarunt. tertium fuit , cum dicempta de Principatu per equotum cursum controversia, Lesconi infimæ sortis juveni sceptrum obvenit. quartum post Popielum II Crusviciæ à muribus devoratum, ut tradunt corum annales, quando Piastus ille, Crusviciensis civis & agri cultor, probitate pollens, omnium consentientibus votis Princeps designatus est. quintum post Mice haum L., quando uso, e as oblegnum pervente adminimation à Polo-

Casimiro etiam hærede innocuo es cluso, pulsa est. sextum, cum post Primislaum ab Otthone Lango & Bratideburgicis occimiri Vencessao Boen regi tumni a de ata etc. septimum po Casimiri Vladislai F. mortem, cui Ludovicus Eur janiæ Rex Folonorus sum denime, quan la post Ludovi inortem sage do Luduanus regni gi bernacula inicepit, cu,us progenie i Sigimundo Augusto denciente ri postremo ad interregnum anno supriore rediit.

#### IV.

# DE VALACHIA, E: Thuani Historiarum lib. Lvin.

Rans Transilvaniam Val.
chia, ac proinde Transalpin
dicta, ertum versus & septer
trionem excurrit. Cujus reg

lo lie est l'ergenesta sive Tarnotifa, Elaceo que lam prætore Romano, u ind gen e volunt, ita appellata: sidem que opinioni vulgari adteruint, quo multis ex lingua Romana detortis ve cibus ni que adnue in ea regione utur

DESCRIPTIO. ir. Hujus limites sunt ab occasu Alu-: à septentrione & orth Hierafus; ii, hodie Pruttus, curvato tlevu in Daaliun influent, intalam taucibes is effeit; ultra quam ponigitur setentrionem versus Moldavia Lxiv illiarium longitudine, & ipsa anti-.uæ Daciæ pars, in qua Getæ erant, redianiera fedes quam Tyras, qui odie Nester, infia Ruslie Polonicæ : Podoix fineis ab ca parte claudit: b ortu pontus Euxinus: à meridie . ierasus: ab occasu Valachia ipsa. Meam intersecat Moldava, è Transfilance montibus paullo intra Hierasi ntes ortus amnis : qui provincir dat omen : & Soczaviam, que est De porum sedes, prætersluit; & inde rapiocursu Hoinam, Dobenisam, Artamque parves, sed perenneis amneis, ccum trahens, in Alutam effunditur; in politea Danut io juvia Nicepolim xeif icur. He provincie, que Chritiana sacra, sed secundum Græcorum itus, colunt, olim Hungarici impeil beneficiariæ, atque adeo tributaiæ erant. nunc juris Turcici sunt; oftquam Mahumetes, qui By fantium ipsum Christianorum in oriente Imrelatorum sedem in potestarem redererat, Casimiro Ilungariæ & Poloniæ Rege

Rege bello Manunerume ditume cu, ato, nesue Per o tual utilia. Valachiæ Delpotæ laboranti suppett ferente, eas subegit anno cio ceccu tributo etiam 11 c12 aureorum ann tantum tune impetien, petien, lit completatora us viel him Anatio Persico bello occupatis, rursus Valad modo Hungaris, modo Polonis paru re. sed lacerato ac pene profiga Hungariæ regno, & icto cum Poloi fædere, Turcici imperatores eas pu vincias, atque adeo Transfilvania tributarias (cere; impolitis pro libie ne seu Palatinis seu Vaivodis: sic Pi e jes vocant; qui, ut sunt ad omne on, nii, i.is aut gratiæ auram mobil ham papiloma, mana & inf. multoties etiam mutavere.

V.

DE LITVANÆ GENT Origine & Moribus, ex Alexand. Guagnini Sauromatia Europæa.

Lituanis coluntur, & que

DESCRIPTIO. corn't ditionizatpote R Ha. Polova, Voluma, Podiadia San como medubfunt, hos populos colonias suas (quorum aodie ne velligiom quid ma, parett antiquitus habuille recenset, Ga-Lylos, Rodinos, Carinos, Sudmes, Cariones, Amaxobios, Stabanos, Sturnos, Naslios, Asubios, VVibiones, Ombones, inter Lublinam & Brestiam, Sargatiosque. Quos omnes ex Cimbris, Gotisque & Sarmatis, ortum fun i file idem Prolom rus allecit. S. 1matorum autem deductio cum latius à nobis descripta pateat, Cimbrorum non on & fuccediones mil i evy lanande vicentur. Cin bros ita we a Gomero nepote Nohæ ex maximo natu filio Iapheto ortos este, nomenque ab co per tot secula paululum immutatum trahere, consentiens omnium histericornia opi lio elt. Hre policitas la; beti cum maio em orl is terrarum parten, in Luis ca Affaque minori occupaverit, quod ipli cum etymon nominis dilationem significantis, tum fausta Nohæ parentis imprecatio porr n libanti pais colum à Gomero orti, al Bosphorum Cimmerium Mæotidis pulu libus provimum (qui de illis Cimnie.iu. est appillatas,) ultra iontes la-Lais flavii, ubi in dicatu Rheianensi Mo-

POLONIAE Mollhovir Principi subredto o.i. sedes suas habuerunt. Postea succes temporis, qued naud deficile illist per regiones proper juas, Rudiam, tuaniam, Livoniam, & Borussia. nane Pru liam appellaram, & Cint cam Chersonesum, ubi Svveci, Das Golandi, progressi, toto eo litora passim disfundentes late domini funt, & call: ato paululum nomine teraque interjecta, Cimbri nuncu; e Quando vero & qua occasione l migratio contigerit, quoniam nu gentis ab eo tempore monumenta c tant, ex quibus id constare possit, igttum est. Cæterum, fuerunt semp Cimbri gens bellicofa, strenua, maprompta; id enim res ab ipsis fortil me audaci.Timeque geitæ teilantur L namque coloniis septentrionalib relictis in numero trecentorum m lium, per Germanorum regiones Helvetiam Galliamque inprimis per trarant. Deinde Hilpanias populabu di vastaverunt. Inde annum circir centesimum decimum ante natu Chrutum in Itaham evcurrerunt, qua vattalandi pathia deprædarunt, R manorumque Confulem Papyriu. Carbonem cum universo exercitu f derunt. Postea ab eistem M. Iunis Sylv

DESCRIPTIO. : Ivanus, & ipiè Contul, contracta inalleiter pugna superatur. Aurelius teinde Scaurus Consulis legatus amicis copiis Romanis, in manus corum avas perveniens, à Bolo Rege Cam-Lo: un. occiditur. Id, Tacito affirmane . actum est anno trecentesimo quadiagefimo poli urbem conditam. Lanlem Romani majoribus copi s colletis in aditu Alpium contra Cumbros exercitum opponunt, fai tamen. & ad nternecionem profitati. Vbi C. Mansus in pugna intertectus occubuit. Oduaginta vero millia Romanorum .mil tum cæta. Q. Servilius Ceepio, Imperator exercitus, ex confictu tunesto vix cum denis elapius, Romam tantæ cladis nuncias perveniens, bonis omnibus pablicatis, ex decreto Senatus, quod temeritate sua exercitum perdiderit, jugulatur. Ajunt, Romanos uno in prælio majori clade & detrimento nunquam affectos effe ; quamobrem su! entis metu animis, de exitu imperiq fai magnopere tolliciti, prætenti jue retuin fuarum periculo vehementer conturbati sunt, cum hostes exitium Vrbi minitantes propediem adventare nunciarentur. Cajum Marium ex Li-· bva, ubi lugartham devicerat, dacem bellicofidinium & fortunatum vocaverunti

250 POLONIAE verunt; duct a cue anni di illac Romanorum elapsis, Marius C. brorum & Tratenum ad aquas tias cruento prælio ducenta millia dit : tantaque fertur cæsorum muludo, ut Mathlientes, congettis defunapum cilibus, vincas citdem obtepter languineque humano agli, qualicore multo pinguescentes, ubenin feracillimi que redesel aut. Ita que c bri attenuati numero & viribus, a animo minime fracti, in unum ciglobari, Q. Caruli Precentitis exc tum in fugam verterunt, ad fluvit que Atelin callianierati lunti (2101 r us summa celeritate advolans, c junctis copiis suis cum exercitu Cau. i ko praho xxix Iuli, centum e draginta millia Cimbrorum occi-Qua clade ad extrema redacti lt. egressi, patrias oras, utpote Dania. Prussiam, Sueciam, Livoniam, Lita niamque petierunt : ex quibus illi Lituaniam occupaverant, Gepe nuncupati fuere. Hac vero in regioi, ubi Samogitia, Aneas Sylvius Maile tas, gentem Plinio celebrem, confee ie testatur; Lituanorum vero gente qui antiquitus Gepidi vocabantur, Gotis oriundam. Erafmus vero St. la pulchiis rationibus afilrmat, cu

DESCRIPTIO. nce Litalano, sive Lityvone Vedeti Prudiæ regis filo, anno Domini 3, in has regiones vicinas, patris pe io, quas clim Alani meolebant, , lie, Lituaniæque nomen a fui deominatione eisdem indiditie. Savitiam vero à fratre ejustem Litonis Saimone Principe appellatam, em Ecarinus Stella in Printica h. stocia tatur, quæ tunc temporis longe in ussiam & Livoniam usque extendehtur: Similiter Lotialos, sive Lotyvoos, qui nune Livones post Germanoin ingledom Latin's dicuntur, ab odem Lityvone cum Lityvania parir nomen traxille. Hæ autem gens, utpote Pruteni, Polovvci, Samotæ, Gepidæ, Lituani, Livones, Curandi, latvvingi sive lazyges & laczvingi appoilati, at unum idaoma, ita hosdem mores, consuetudines, legesrue & bellorum expeditiones in Chrilianos, concordi Marte semper habevant, nili finguie singulis Principibus unibusque certis dirimebantur. laczvvingi autem fue, unt populi ciudelistimi, qui in find us Litoanie juxta Mafo-Warn, uhi hodie Podladia, colonias luas habebant, nec in bello referebant pedem, quin vincerent aut vincerentur: ideo bellis assiduis interierunt; reliqui

corum in Lituanos, Ruflos & Ma. vitas, ob vicinitatem, abierunt. (). nantur ahi, Luuanes a lituo, quodes nu venatorium fignificat, dictos e quorum ep.me, in anilis & flulta, ji ab on nibas irridetur. Matthias auto Micchoviensis & Dlugotius, Polonii Littorix indagatores, ac annales Runorum testantur, Italos, Duce Pal mone, velob tyrannidem Neronis, promeritum exilium, aut ab Att Hannorum rege crudelillimas pati valtationes fumentes, has region longa navigatione superata, ex sit maris Balthici, quod Pruffiam, Sain gitiam, Livoniamque allait, per N mnam fluvium, Crononem Proloma dictum, claife ingrettos tuitle; que & it la gens Lituatica strenue affer. quamplures enim dictiones Latin & Italica idiomati eorum internixt habentur. Ajuntque, hunc Pakem Lem (quem iplum nomen, Latinut Italumque elle prodit) cum certa ce mitiva ex nobilibus propinquitate jui etis cellecta, quorum præcipuos, Vrl nos, Celanaras, Iulianos, Cafariano Calla la recar ent, Lituaniæ nobil L., tam, ... & stemmatil us principi ded if it ! am vero Lituano, un, ut Pote Labore Scarrefter, ex Cons nate Perunt: in hancque cententism pluamil olonia & Germania i ac Runtoum hiltoria feriptores atuquiantus; aorum judicio & auctoritatinos queue acquieicentes, cum endem fentire l'olumus.

Elic itaque Palæmon ob innatam aduttiicm a gente barbara Princeps alutatus, cam nomine patriz suz Itaæ per esito articulo Italis in iœmi-Ini generis nominibus efferendis conacto) ta I:alia appellatle creditur, jux pottea longo temporis successi, talicis moribus idiemateque in barvariem populi commutatis, Lituania ucta est. Quidam etiam eosdem Itaos à littore maris Palthici, quod Prusmam, Livoniam, Lituania ac Samogitiæ extrema alluit, eo quod ibi prius confederint, Lituaniam connominate putant. Succedente postca Palæmoni quodam ex eadem gente Principe, Itali recens Latinorum nomen non modo deposuerunt, sed ignotam quoque & peregrinam eorum incolarum linguam, apud quos Principatum arripuerant, additentes in fuam cooptarunt, vivendique normam & modum cum eindem barbaris susceperunt. C.r. terum, hve gens Lituana longo tempore à sui imper i primordiis obscura fuit, R 4

fuic, Rutenorumque mpo cibie?a, i Princips Kiovientis, Rudir quon la M marcha, ab ess perizonnata fiber que, ob egestatem & soli sterilitaten in fighting tantummed of laby ction exigeret: Dones Mendolphus five Mer deg, & VVitenen, Gedimiauf jue, da ces illufres heroica magnanemitat illa innata, dudum peritia rei militar oppressa excitata, rebellionem conti Rutenos ab antecelloci es fris ince pram continuantes, unus pett allun i Lituanite imperio l'icoedentes, Russe Principibus partim strenuo Marte partim aftu frequentius aggressis, & quasi debellatis, sensim adeo viri u creverunt, ut jugo Rutenis omitilu injecto, etiam ad tributa fio pendend. cos compell rent, que plumbus ab an nis Rutenis ipli pendebant, as p.o. rerizomatibus & subere autum aigen tumque exegere.

VI. QVA-

VI.

## Q V Æ D A M A D L I T V Aniam pertinentia, ex Fragmentis Michalonis Lituani.

Os Lit iani ev Italico sanguine oriundi sumus. Quodita esse liquet ex sermone nostro semilatino, & ex ritibus Romanorum vetustis, qui non ita pridem

manorum vetuftis, qui non ita pridem defiere apud nos, videlicet ex elematis bumanis cada zeribus, auguriis, aufpicirs, alerique superstitionibus, adouc in quibuidam locis durantibus, maxime cultu Afrulapir, qui fabeadem, qua olim Romam ab Epidauro commigraverat, terpentis Specie colitar, & in veneratione habetur. coluntur & sacri penates, mares, lares, lemures, montes, ipecus, lacus, luci. Sed nec admodam d'u facer ille perpetunique, qui cremandis victimis Romanorum Hebræorumque more fovebatur, extin-Etus eft per bagtifinaris undam ugnis, id est, ignis. Etenim & igni. , & unda, aër, fol, menlis, dies, noctis, ros, aurora, deus, vir, devir, id est, levir, nepotis, neptis, tu, tuus, meus, suus, levis, tenuis, vivus, juvenis, vetustus, senis, oculus, auris, naius, dentes, gentes. Ita,

R 5 sede,

256 · POLONIAE

sede, verte, inverte, perverte, ara tum, occatum, fatum, femen, lens linum, canapum, avena, pecus, o vis, anguis, anfa, corbis, axis, ro ta, jugum, pondus, culeus, callis cur. nune, tractus, intractus, pertra dus, extractus, mercus, immercus futus, insutus, versus, inversus, pervertas, primus, unas, duo, tres, quatuor, quinque, iex, septem, & pleraque alia , idem fignificant I mane sermone quod & Latino. Devenerant vero in hæe loca majores nettij, milites & cives Romani, missi olim in colonias, ad arcendum à fuis finibus gentes Sevihicas, feu, ut certior fert ormio, sub C. Inlio Catare appulsi, Oceani adversis procellis, nempe cum is Cæsar, ut scribit Luc. Florus, victis Germanis & in Gallia cenis, Rhenum proxima parte Germaniæ domita superans, ac deinde Oceano in Britanniam disjecta tempestatibus clatle, parum prospere navigatet. delatæ enim naves majorum nostrorum ad lieus, ubi nunc est arx Samogiuz Ploteli, creduntur egrelli in terram. Quin & nostro tempore pervenerunt naves quædam transir atinorum in illud idem litus. Vbi noiti: progenitores laborum & periculo-

DESCRIPTIO. 267 um maris pertæli, & captivis tam iris quam taminis onulti, capere n talernaculis ad tocos, more nolitai, adhue in Samogitia durante, viam degere. unde ulterius progressi, abegerunt vicinos popules laczainjos, deinde Roxolanos teu Ruthenos, quibus tum ut Moseis dominabantur Fartari Zavolhenses: & singalis Ruhenorum arcibus præsidebant ii, qui ippellabantur Baskaki, è quibus exaiti fant a parentious nostris Italis, qui rostea Litali, deinde Lituani appeliati unt. Tum innata fortitu line, popues Ruthenicis, regionibus arcibulque e Tartarica atque Baskakorum fervitute ereptis, ditionem fuam à mari Samogitico, quod Baltheum dicitur, ad pontum Euxinum, ubi ottia Borylihenis, & ad fines Valachiæ, alterius Romanorum coloniæ, & terras Voliniæ, Podoliæ, Kioviæ, Sievvier, atque campestres regiones, usque ad terminos Tauricæ ac Tovvani trajectum Borystilenis omnia occupando, & illine aquilonem versus adultimam & proximam metropoli Moscoviæ arcem Mozaiteo, ipfa quidem evelusa, ted VV:azmam, Dorohobuiz, Biela, Toropetz, Luki, Pskovy, Novince of omrabuique citerioribus arcibal & [ro-VARCHS

vincus inclufes, protules ant. Potimo dum amplituata fiz varure militar ditione tua, dia 1 ma qui i più cum no mine regio obtinuerant Principi fac-Mindavvgo, far. i baptimatis chara-Acre infigure. Sed carneto illo regeetiam nomen regium arque Carir ia num interierat, donec rursum vicina nobis & Christiana gens Polona, ac face im bartinna & regale faftigier anno Christi millesimo trecentesime octuagesimo sexto invitaret felicites lue dominantera program Sacræ Majetiatis veftræ, divum VVladriavum Lituanice lagelenem nuncupatum quo virtus duarum gentiem comi nium confociata fortior force in reprimendo communi Christiani nominis hofte.

tari, nam red lunt union pie statin, quod ipsius est. Apud nos velo capit Index decimam pa tem rei pudicata ab actore innocente, que sustiuis merces appellatur Pereslud, que ilico in tribunali solvenda est. Cum autem de minema fundi agitur particula, nor decima datur, sed, licet non sucrit tanti pretii res judicata, centum grossi quorum unus duos cruciatos nummos Germanicos valet, cum am illa cruciati

DESCRIPTIO. 269
cruciari parte, mai cis vere d'elmam
teapit semper summæ bonorum tot us, quantacun que ded let macrit in
litem.

Ex injuriarum autem personalium & violentiarum uteri e le mfimulatarum causis, capit à reo ratione multæ tantum quantum adjudicat actoii. adudicat attem propter tanta faz lucra actori, aperte etiam calumnianti favens, pro offensione ejus qualicunque, mari sexagenas grossorum vicenas, fæminæ quadragenas: pro damnis vero realibus, quicquid calumniator peierans afferuerit, centenas & millenas, etiamfi ne unam quidem sexagenam valere appareat tota ejus substantia. Et pro homicidio, non juxta legem di inam, ut sanguis sanguine vindicetur, sententia fertur, sed peruniaria fit, cum decimis magiltratus. Quocirca frequentia hic committuntur parricidia. Et licet actor ingenuus in causis injuriarum victoria potitus, placetur à reo mollibus verbis: at non judex. is enim semper pecunias haurit, ab hoc multitias, ab illo decimarias.

Capit & decimas à pragmaticis sanaionibus & transactionibus. In criminalibus vero causis, non decimam 270 POLONIAE

sed totum capit, quiequi? turtivum at latroni ademtum deprecenditur pen al'quem, qui esus preventus appel tur Litze. (1 and a nom res iplatif tiva penes furem feu evictorem eju portanda ell ad all'im judicem: val rem egis integrum capit prior jude ita ut necellum fit apud nos repeten rem suam surrepram, impendere i: magniratus plat mam res if a valea quapropter multi cernentes faa je menta furtim abacta, aut vi erept: non audent litem propterea intent. re. Fur etiam in recenti crimine captu non à magiffratu loci illius in quo d liquit aut captus est judicatur, sed; milita via um diterimina dazitur je dicandus ad suum dominum, inter dum ad talem in cujus domum furt inierel at. quamobrem secure surt committuntur. At apud vicinos no stros Tartaros & Moscos, jurisdictio i omnes baronum & noblium iubdi tos, tam in civilibus quam criminal bus caulis, non privato cui quam, le publico ordinarioque competit mag stratui, cidemque sobrio, & simul ca: alis habit inti. nostri autem, & singu feorfim, & bibentes id agunt, remot arbieris & testibus, ubi quidvis patra re licet. Capit etiam prates apud no præte

## DESCRIPTIO.

mixter scelus, 12 groilos à jumento quod quis rapit, & appellans ciratiourn, trai it iliad ad nabulum curie. Sic & ab homine etiam immerito in carecrem detruit, totalem exigit groflos, prætendens, carrip indiajure fibi, & carceris & stabuli ratione deberi. Famalus que judicis, executor fententir, casit decimam rei judicate partem. quin etiam citra judiciarium firepitum, accipit decimam debiti cred.u., seu des ostis, quantumeunque liouldi, ctiamfi minime eat inficias. Et Notarias decimam pene pro litteris d ffinit vis, ac pro-qualibet opera fira exigit aliquid: pro 10lo citationis figillo ad cautam unius groffi, quatuor. & quo carius emma vendantur, necesto est citationem gen.inani, eamque figillatam & manu protonotarii indicriprameile: quod interdum antequam ht, notario in aliis occupato, elabitur non estatus reus, ut eorum natura est fugere. Ca; it item alius judicis apparitor VVisz, diem reo dicturus, in caufa vel minima, fiquidem Palatini fuerit, grotlos quinquaginta; si vicarii ejus, 30; si regius, vel se eum simulat, centum. Capit tantundem alter, id elt, 100, vel 50, vel minimum 30. isque Deczki dienur, qui reum accerfit, & ad causam

POLONIAE 272 causam cum citatione ducit. item fir telles tantundem rapit, qui à conta stata lite, ad testes sistendum exam nandumve, aut ad agrum pratumia abaliena peculi proceleato n'auro pastum, seu ad aliud minus damnu a videndum delegatur. Si pau, er ta ram pecuniam non habucit jun en spoliatur. Iniquum & hoc, quod pa per aliquem è magnatibus citaturu non invenit tum vel maximo præm apparitorem. Nec hoc minus iniq '!! quod vicinus meus potentior, cjuide meeum pagi heres, alterius fit to nec tam faulegut ego, citatur: & que a) pellationis remedium tablatum ! ne bis, enormi pa na appolita, iit est stat. Lit. dist. 6. art. 1. Prohibita e iam contra potentes vadia, quæ t noibus funt arma & quali fluta .. pretegen him. Ad hee qu'eunque ! testimonium nominantur, quibutcur que in causis, præterquam in limit. ribus, injurati fidem plene faciun fele quantu falto teftificandi vivente Librum publicum ad referendas i eum venditiones & alia, præter priva tas schedas, non habemus. Reu etiamsi manisestus fuerit rerum alie narum raptor atque violator, non t. men ante ad judicium accersitus

am post menstruum à citatione spa
tim. Adhæc dum jumentum, quod

vel 100 grossis valeat, mini eripi
te, ego raptorem citare in udiciam

equeo, donec prius citaturo eum sa
dliti solvero id integrum quod ra
tum valet, cum deinceps non solum

lurio expen atum me non se juatur,

d nec reum de re ablata in judicium

tahere, niss post menstrua quædam

tervalla, liceat. Itaque iniuria assectus

tt totum raptori permittit, aut vi vel

traude par refert.

Tametli vero duo ex optimatum Jumero Palatini in omni Lituania lungantur iudicum mumere, locis non dmodum disiuncti inter se ; verum hi oui t Buche pour me, ut tam numeon a coli & tant aum plo i le oum ites at the net pue commens, intem duræ sit respublica, ut vocentur voirodæ, id est, belli duces. quo fit ut occurati multitudine St publicoum & privatorum negotiorum, dishus Teftis, nempe cum sunt liberiores à negotiis, de litibus cognoscant. Sed detiam mali accidit, quod non habeant certis lou s'tribanal a s'ere font quagriziata aniliar mille accurreadi, intuité contequende ca cacais

atte.

POLONIAE affecto injuria. cunt miter honia" finibus Samogicue & Livenia, u ad terminos Mafoviæ & Moscov,o periequentes jud.com ordinarium. hochabemus quotannis 40 dies, rec lend v dominica: padieni, tejuni 5, o tionique dicatos, quos litibus att? tiu proteptendis transigious, Vale ii Voivoda suos vicarios, qui itideis curato bene corpore, pro tribunali is dere inter conviviorum strepitus 14 lent, parum gnari jurisprudentiæ, f.: in tuo Peretlud emulgendo accuraat Motsovitæ gloriantur le à nobis ges sumpsisse Vitovvdinas, quas n jam contemsimus: à Tartaris vero: ma, vestes, & rationem bellandi al. que curribus, exoticis cibariis & p. tionibus.

### VII.

DE DVCATV SAMOGITI.
ex Alexand. Guagnino.

Amogitia Regio satis amp proxima Lituaniæ, à septe trione Livoniæ contermi estimarique Baltheo sive Ge manico ac occidente, nonnihil in se estimarique de monnihil in se estimarique de contermi se estimarique de la contermi estimarique de la contermi fia

DESCRIPTIO. m quoque in vicinia habet. Nullo thro munito infignis est: civitates tan in eagcum pag s tam Reg æ q jam bilium, complures funt. Huic remi Prefictus, fire Capitaneas Jupieis, à Rege Polonie, magno Pauc tuania, praponitur, neque temere nifi gravifimas co causas efficio lovetur, sed quoad vivit perpetuo met. Lpicopum nabet Roman vobientiæ. Agrestis turba in humilibus is, impre colongionbus, vituri du-;, in quibus ignis in medio accensus det, ad ignem vero paterfamilias m domestics in all pre tedet, ume que & totam jupellectuem dometr.m cernit: Solent enim sub eodem o ipli habitant tecto, fine tido inte itio pecora habere. Majores eorunem cornibus animalium, urorum vielicet, pro poculis utuntur. Audacos int & strenui homines, & ad bellum omoti, loricis alinque pinamis aiis, pracipue autem cuspide venatoam, utuntur. Equos adeo parvos hadent, ut vix credibile fit, ad tantos laours, cos polle sufficere, qui bus toris 1 bello domique in colendis agris ucheir. Terram no fezio ted ligno proun lunt: quod eo magis miran law, Jum terra eorum tenax & non arenofa fit.

2.76 POLONTAE sir. Araturi, ligna complura, quil vomeris loco utuntur, secum pu tare solent : scilicet, ut uno frad ah id ar me ahnd, no quid in ma sit, in promptu habeant. Quida ex provinciæ præfectis quo provi chiles graviore lab to levalet, ma tos ferreos vomeres fabricari tececum autem eo, se pentibuspes ... c iot annis et etes quadam cera i temperie exspectationi agricolaru non responderent, vulgus agroru fuorum sterilitatem ferreo vomeri pe tinaciter adseribebat, nec aliud qui quam in causa elle putabat. ; : xtect corum vulgi seditionem timens, am to ferro suo, cos more agros cole permilit.

Provincia hæc nemoribus fylvisq abundat, in quibus horrenda qua doque visiones sieri dicuntur. Mel ni quam melius nobiliusve, quodque ni tais ceræ hal car, aibumque sit, qua in Samogitia repelltur. Sylve que il summas divitias terunt suprime un tai. Se etiam nunc illic inter agricies, idellatræ complures, qui serpentes que de m, ou atuer brevibus lacertarum in tra, pe di us, mis ro obesoque corpor Civojitos patria lingua dictos, tai

uem penates donariare nutriunt, ofne domo initiata cera. Les us a l'apofitu n cibum prorepentes, cum teta umilia, quoad faturati in locum fium tevertantur, timore quodam circumnantes venerantur. Quod fi adversi ilsali jaid acadent, terpentem deam on chicum male acceptata nec tataoatum esse credunt.

Accidit hoc nuper in Lituania fex . Vilna milliard us in pago quo iam uxta civitatem I roki, quod ju dam Christianus ab ejain. odi Pripe icis e ilrore aliquot alvearia apum emit. quem cum ad verum Christi culcum nulto labore adduxant, ut que e pentem quem colobat occidere pertualifet, al quanto post, cum advicen las ares suas eo reversus fuisser, hominem tacie deformatum, ore aures tenus miaderabilem in modum d'Esto, offen lic. tanti mali causam interrogatus, re-·fp. ndit, le quod ferpenti deo fuo donieliuo manas netarias injuitiet ad piaculum extrand im hac calan, tate puniti, multoque graviora, fi ad priores ritus tuos non tediret, pati crottere. El ettam quattior a Villa indicibus Lavariski vida Regia in qua a reultis adhuc serpentes coluntue. Hæc quamvis non in Samogitia and in Lituania

278 POLONIAE

1 la gesta funt, pro exemplo tamea e
duxi.

Agrestis turba in Samogitia sacras cium quoddam solenneique epu: gentile more tub finem menfis OC beis collèctes frugil us quotanni.c. brant hoc modo. Ad locum conviv e, the que factis delectum omnes cu uxoribus, liberis & servis conveniu. mentam tax o laperfreemant, dette panes apponunt, & ex utraque paz parte duo cervilir vala fraturit. I itea adducunt vitulum, porcum & p. c.m, gallum & galimam, & cat. domenca jumenta, ex ordine ma & fermellas. Hæe mactant gentili n re ad sacrificandum hoc modo. p: 1...s augar five incantator quipia verba quædam proferens, animal v berare baculo orditur : deinde omn qui adunt jumentum per caput pec que baculis verberant : poftea teigu, ventrem, & cætera membra, cone tiunt: dicentes: Hæc tibi,ô Ziemjenu ricas, que enim illum demonem ag t'is turba appellat, offerimus, grati que tibi agimus, qued nos hocan incolumes & omnibus abundant conservare dignatus es: nunc verco rogamus, ut nos quoq; hoc anno pu ! ... ti fovere, tueri ab igne, ferro, pel

DESCRIPTIO. inimicis quibuslibet, defendere diteris. Postea carnes jumentorum ad rificium mactatorum comedunt, & · unoquoque ferculo, antequam coc'ant, portiunculam amputant, & terram omnesque angulos domus ojiciunt, dicentes: Hæc tibi ô Zieiennik nottra holocautta faicipe & mede benienus. Omnetque tunc mporis fautilime tolenniter & opine epulantur. Hie vero ritas gentuis in Lituania Ruffiaque ab agreftleus, iibusdam in locis observatur. Mare tod Samogitiam alluit, Baltheum, a libutdam Germanicum, ab aliis Prunică dicitur : finus Raichicus propriuncupatur. Interluit enim Cimbrium Cherionesum, quæ Germanis Iutand, Latinis Iulia vocatur. Alluit uoque Germaniam: & omnem Poveranie regionem, atque longo tractu vivoniam, Curlandiam, Regionet que uardam Moschorum Prin, ipis, Svvciam, Phinlandlam, Daniamq. circumait. Hujus Regionis Samogrtin, Rev Sionus, magnus Dux Lituaniæ, titulo titur. Vexilium album bicorne.flemcateMagni Ducatus Lituanic in camvo rubeo infignitum, Samogicia in nello gettat. Incolæ Regionis, omnibus cie cum Lituanis, vestiuntur habitu cinecinericio, moribus, regione, idioma:
par cula del rentra intersecta atunt
Ideo nune ad describendos mores l
tuanorum orationem dirigemus.

Lituania admodum fylvosa est, pa ut & Samogitia. paludes lacusque i gentes & are a lanes, in quil water locis maris formam references, hab Præterea multos fluvios navigabil Quorum alii orientem versus, utpe Beg. Therodoto Hypanis dictus Pe petus, Tur, Syviflocz, & Berelina, Forstthenem, vulgo trappe diet i exonerantur. Beryleilenes vero pla bus fluviis haustis in oriente, tande in meridian decurrens, in Pontu Luxinum illabitur. Alii vero, Crono vulgo Niemen dictus, Vilia, Kares Bug, in occidentem nonnihil in 1 ptentrionem reflectendo decurra. in mareque Germanicum juxta Gec num celeberrimum emporium Pru. exonerantur. Dzvvina autem, Ptol meo Rubon, ex Moschovia ortus R na duobus milliaribus eidem ma commilcetur.

Animalia in Lituania omnis gen ricțatva funt. Gens mitera, maxir in villis & pagis, gravi servitute o prelia, nam ut que que samulorum e terva stipatur, domuni celestralicu,

ingre

DESCRIPTIO. : ing. effus.impune quidvis facere, resalt rvica utum necetlarias capere, al mu ere, erudeliter etiam colonum verlerare potest. Colonis quavis de causa ad donlinos fuos al tous muneribus aditus non paret que d'fi etiam admittantur, ad prefectos Se otherales relegantur, qui nisi munera accipiant, nihil boni decertaint & ununiqued proverbum judicis in Lituania aurum est. Cole ni quinque dies, aliquando iex, dominis fuis laborant, dies vero luna r.ivato labori conceditur. atque ut plurimam diebus Dominicis (nulla en m' Divorum festa agrestes observant) quodvis opus abtelvunt, agriculturam exercent, fegetes prataque metunt, triturant, & id genus alia. Hoe vero & in Rusha peculiare est quod si interrogaveris, Quare Don inico die laboras? respondere solent, Nonne & die Dominico comedere oportet? Imperatam pecuniam quotannis ter quaterque pro defendendis regni finibus pendunt. à dominis quoque tributis adinventiciis graviter onerantur. Pane atro & vilissimo, filigine una cum ipicis commolita, utuntur. Molendina five pistrina manualia agrestes in pagis triba qcinave don thabent, enque ad commonendas fruges ununtur; dum-

#### 282 POLONIAE

dumque hæe molendina manibus vertunt, patrio more agreilem quendam
concentum edere folent, dicentes, Melior: hocque verbum frequentius ad
cantilenæ fimilitudinem repetunt. Id
vero elt tam viris quam mulieribus pecultare, quod de illa re, quam tunc in
opere hat ent, cantilenas agrettes canant. Tubas quoque li neas oblongas
habent, quas inflantes, mirum quendam & didonum concentum edant;
aliquandoque unus duas infimul tubas harmonia quadam respondente
inflat.

Omnes fere Lituani, & Samogitæ, Livonefique, vestitu vili cinericio communiter utuntur: ut cum turmatim vulgum stantem in foro conspexeris, neminem nui cinericia velte indutum videas, cothurnotque ex tiliæ libro, vel ex pellibus jumentorum, una cum fetis detractis, conficient. Currus leves abique ullo terri ministerio conficiunt, & omnia compangunt arboreis gomphis, & ligna coacta vicem ferri complent, rotaf jue ex uno ligno in gyros aj las contorquent. Pinguidine vel pice nunquan, buunt curius, & quando multi infin.ul vel.untur, mirus quidam concentus quetulorum axium longe auditur. Versus:

Neque

#### DESCRIPTIO.

28;

Neque la n: Ruent querules junguedine currus;

Haud picis auxilium stridulus axis

Aus i'us vini. ns lance e epitare c'a, l'a
Sic fragiles currus, Russe, vocare soles.

Nam jac unt habi es uno tective quadregas

Invectas Ruteni, quas equus unus agit.

Me faci e invenies ferrato harentia

Plaustra, facit ligni cuncta ministe-

Et sine ferre usu pan unt sua plaustra terebru,

Et lignum ligno consolidare solent.

Frumenta omnis generis, primo in cahdi hma casa fumo exsiceant, & postea
in horreo coram extructo excutiunt.

Arandi eminande que modus en Ruja alba Moschovia consint, & in Magno ducatu Lituania.

Nprimis agros hoc modo præparant: Chea feltum Divorum Petri & Pauli, in æltate, ad telium utque allumptionis Mariæ, nemora alyricelque extendere folent; quam excitionem arbuttorum vulgariter La 'a a; pellant. Nam ti nemus denium fuent, ftramine superfternunt, 284 POLONIAE

nunt, per hyemem que fic durare p. tiuntur. Vere autem postea redeunt tel. Patenatis: it im, fele terrido a. quoi d'obis ingruente, illam profir. tionem prædictam arbustorum, stra nine supposito superstratoque, te cendunt, & in cinerem comburun ubi vero terra combureretur, illic nih fere nateeretur: ideo ligna incombi fra congerunt, in funema re compot ta denuo succendunt. sicque in il terra combusta & inculta, collect duntaxat carbonibus, & titionibus si perflais, triticum (emmant primo, è fupra sementem, uno equo juncto ar tro, arant & occant, in Russia videl cet. Lituani enim bobus cornibus ar; trum trahentibus arare folent: tanta que ihi tecunditas dicta incredibi. suble juitur, ut Ceretem in illis regie nibus natam affirmaies. Eodem mod & hordeum seminatur, metitur, & colligitur, nifi quod craffiera nemor pro nordeo externduntur, & pinguic rem terram triticum exigit. In huju modi autem agris per annos sex ve octo, fano stereoreque non superpos to, seminare solent.

Quod si arbores nimis altæ & cra sæ in ea sylva, ubi seminaturi sint, e sent: utpote pinus, fraxini, robora, &

DESCRIPTIO. dgenus aliæ: eas non succidunt; nisi rotides ramorque encunitecant, ne olem agro præripiant. Rusticus vero unus, omnes arbores una semel ascena circumfécabit non deteendendo, innumentum enim ad id factum, quafi edde ad trapedæ fimilitudinem fesanlum proportionem hominis sedentis .actum, arbori fune longo appendit; icque sedens, à puero, fune alia ab asnore ad arborem facile transfertur: haretque ad latus alligatum lignum cuium, ad id fiudio præparatum, quo apori appropinquatus, fi-miter cam ipprehendit, quam à vertice ad radi-..em usque circumtecat, & tiondes illas odem modo supradicto æstate redeunte succendit & seminat.

Sthginem postea seminant hyemaem super hæe culta novaha, tritico vel
thordeo collecto: sed duobus vicibus
ad stagmem arare coguntur, quam semare incipiunt circa sestam adamsptionis Mariæ, xv Augusti. Quod si
seguis agricola non absorverit seminastionem ad alterum sestum nativitatis
Mariæ, quatuor hebdomadis, ad sequentem vin Septembris diem, tunc
structuro proventu combeto traslicatur. Hanc seminationem filiginis livenadem appellant. Vere enim redeatite,
aliam,

286 POLONIAE

a' im, Africalem vocatam, feminant.

Lit prepreadustiminan limos nuper a naventus, ia piæbeti profiratione lucetione prenemorara taperius detriptorum, nos molo: Duabu. partibus horder tertiam filigmis intermittere telent, quam comunictionem vere inflante, te, ipore commeto feminant, eadem attate her feum folummedod metunt, frig en vero lubter hordeum ad modum graminis paulation denfishme e electrem pe hyenem d trate finunt : que tequente æstate adeo sæcundislime dentislime. que exercicin, un equo vix eam dentitatem penetrare positivi & ex uno gran ti ginta pluicive i, ur pullular im tar. tan, a'titudinem folent, ut vii i jao in fidensivis ex ca appareat. Omnes ve. agros Ruteni uno e pio juneco acatre profeind re folent, terra caim per ic nimis facilis ett.

Hicautem ordo in seminandis framentarus, in tota tere Saamatia obiervatur. Primo post sessum Patchæ triticum siminant, potea fillainem ætirvaiem dictam : ab æstivali teminatione
vulgarite: larzyeza appellatur, ad dirferentiam by analis suginis, que, in
diximus, pro tesio astamptionis Marit
seminatur ad hyemem suturam: unde
vulga-

DESCRIPTIO. 287
ul raciter Ozmina dicitur. Ex hac si
state seminaretur, nihil prorsus nacretur, & e contra si estimulica l'inyecm pro hyemali semmaretur, quamis sibi grano similes estent, & ejuidem
nass nature viderentur) nulli unui esit, sed in gramen inutile verteretur.

Hanc itaque æstivalem circa festum .ichæ feminant. Secundum agri poi-Auhtatem præparationemque, Poloii, Lituani & Ruteni nigri, cum Maicitis & Prutenis, propter eali folitque eneficium, & regiones temperatiores, viori sen matiene longe antecedunt Lutenos albos & Motchovitas in Setentrionem degentes, qui ob intemeriem aeris potterius his omnibus seninare coguntur. attamen interdum edem tempore agros demetunt. Hoc iutem mirum est, quod siliginem leninantes Astivalem post Parchatis feium interdum aliquot elapsis heblomadis, tamen eadem æstate, ut decet maturam quasi per octo duntavat rebdomadas, demetunt, colligurat & recondunt.

Pita circa ferias divi Adelberti feminant, vulgariter Grech dicta, quæ ad dongum usum exsiceata reservant.

Avenam & hordeum post Pentecostes seitum seminant, quæ vulgari288 POLONIAE

ter Ossier dicitur. Hordeum leefe

appellant.

Cicer undecim post Pascha hebdomadis elapsis ante D. Petri testum un minatur. Tatarka Polonis, Grecia Rutenis & Lituanis dicitur.

Rapæ circa D. Ioannis Baptistæ
rias seminantur. Et omnia eadem æss
te seminata colliguntur, triturant
t iru ata que in don abus recondunt
i a ut ganum et penu ad semina
durn depromptum, in decem, aliqua
de in octo hel don adis, secundum
sis clementiam, ad penu unde exis
revertatur, agricolæ suo censuplus
fructum referens.

Poloni omnes, Ruteni nigri, (que rum Metropolis Leopolis est,) Malonta, Alesi, Pauteni & Lituati quid, in horrea & acervos magnos recodunt frumenta, & aliquando apud k num patren familias quadringens sexcentoire acervos, quasi turres quangulares eminentes reperies, quasi furnes quanditi frumenti plenos.

Sed Ruteni albi, Moschovitzeo omnes, & Lituani, statim de agrapenu framenta detaleata & tritur congerunt & recondunt, quidam cayerni, sucterraneis, in abditis syl DESCRIPTIO. 289
um studio ad id essossiis, & intus bene
um corticibus arborum adaptatis,
umenta, insuper omnia victuaria,
umes poteinas sultis, & id genus legainum ad victum pertinentium, vesique & prveis uans investestilem, reondere solent, protestion behi tempole, ubi miseri coloni securi sint ab inunit hosbili trequenti & rapinis suotum misitum.

Hee autem apud eos ia villis præipue obtervatur: Si quis fi rte capie damnatus fuerit, de seipso, juthre domino, supplicium sumere. uit que manibus se tospendere, ctiam recataverit, minis verberibuique exgitatus cogitur. Atque hæc nobis ple Lituanis sufficiant. Hie tibi Lector a mide teiendum restat, quod in hoc nagno Ducatu, qui Peleno Regicum universis tais provincis tubelt, plurina funt oppida & calira, tam Regia mam Nobilium, Ecclesiafticorum-, jue, quæ hie non sunt posita. Hie nin nos solummodo provinciales Limiores pie civitates & arces, que olim pro Ducatibus cum suis territoriis habebantur, descripsimus. Sunt præterea complures Duces particulares in Lituania, Comitatuique; ex juibus Slucensis Ducatus celebrior est.

r Prin-

POLONIAE Princeps eram hims, quantic Reg Polono Magno Lituan & Duci far lit, & ad ouavis mandata Regis eve quenda paratus fuerit, rerum tamer m mo Ducatu qui xxx miliaribus Pe ionicis in longitudinem & latitudi nem patet, integre potitut, & thesac ro privato cum Italiæ Germaniæon quibutvis Principibus magnis fac.. adequari potest. Sunt que que Duce alli plutimi inlignes, quo: un respect. Magnus Ducarus Lituania dicitut. E nis primas obtitient Illustres & Ma emiliei Domini Radivilones, Dominu Nicolaus Radivilus, in Bierre & Du bingii dux, lumen patrix & alter Ci ero, Hectorque Lituaniæ, Palatinu Vilnensis, & illustris Heros Nicolau Christophorus Radivilus, Dux in Oc. La & Niesvvicz, Comes in Schidle vvice, Marichaleus Curiæ dienitimu fraterque suns idem Dux, Dei grat Tolscopus Vilnensis designatus, Geor sit nomine gaudens. Ille quoque alte scivio illustris heros Deminus Ioanne Chodkievvicus, Comes in Sklo: v & Meis, Castellanus Vilnensis, Archimat finalcus magni Ducatus Lituania, e. ereituumque imperator, Se gubernate Livonia, ac capitaneus Samogitia ge neralis, virtutum speculum insigne Mai

Marissone & Minervæ alumnus. Insuper muitos alios hercum antiquorum quorumvis dign tatem adaquantes duces, & vuos inseptes, Lituanæ celeberrimus Principatus iovet, quos sigillatim receniere ut difficile ac songum, ita minus necessarium ne bis videtur.

#### VIII.

## loannis Lasicii Poloni

DE DIIS SAMOGITARVM caterorumque Sarmatarum.



Amogitia mare attingit Balthicum. Cujus hgu, a triangularis eft.longitudo septuaginta milliarium Germanicoru.

Hanc separant sluvii: à Frussia Nemel, ab Curlandia, regione Livonica, Helingopau, que plo vinciæ, alizoue usque ad Borysthenem, in Pontum Euxinum illabentem, regis Poloniæ imperium agnoscunt. In caregionis sylvoiæ parte, quæ ad Regiomontum, Academia, anno Christi 1524, 17 Augusti instituta, plurimum claret. Sunt antiqui Bortuth: lingua, moritus ab us diversi

T 2 Ger-

Germanis, qui hodie permisti Polonis, Prussiam incolunt.

Tradunt veteres, majores Samogitarum, (Zamaguisenim le ipli vocant) Italos fuile. Neronem Imperatorem de bellica expeditione cogitantem, illos etiam exiules Romanos, qui in Giaros fterili quadam intula habitabant, evocare in militiam voluitle. Verum hos metu crudel:tatis imperatoria confeentis corum à quibus bis terve evocabantur navibus, iphilmet autencess, ad Pontum Euxmum appuinte. delanc per saltus, ubi olim Romana venatio fuit, quique hodie magna ex parte excisi jam, Rudiæ, Podoliæ, Lituanix que cognonina habent, ufque ad mare Baltlacum, qued Ruili, a Varetzgois quibudam populis Livonicis, quibus tum parebant, mare Varetzgeie appellant, penetrade, rei hujus ut ido-Iolatriam, gentu que calliditatem, Romanæ similem: ita termonem ex Latino quodanimodo, barbaroque conflatura, indicium ede. Michalo tragimine quinto de moribus Tartatorum, & Isorum Litaanorum, paulo lier aliter refert. ait enim, classis Iulii Cæsaris ex Gallia in Elitatiniam navigantis partem, coortis tempestatibus, ad littus Samoguicum, al nunce. am Plotes,

DESCRIPTIO. pervenisse, sapeque cuam hodic in allad 'plum littus, naves navigantium, vi ventorum ejici selere, a bi Lituanorum progenitores, penculorum mans pertafi, & prædis onufii, in tabernacuits ad focos, more in litari, & adhue in eadem Samogitia recepto, habitarint, unde ulterius progretli, Iaczuingos atque Roxolanos subegerint. Haud abfuida conjectura. Nam & Zamagitia, propter mare vicinum, & Lituaniam tuperiorem, terræ inferioris appellationem habet: & Lituanorum cum Samogitis idem propemodum sermo est, idem habitus, iidem mores, eadem ferme religio. Quæ regio cum aquilonaris fit, tam parvæ funt in ca inedia aftate noctis tenebra, ut radii sols occumbentis excipiant orientem, tumque plurimum agricolæ tegetes demetant suas, nempe quod duabus ante meridiem horis, totidemque post, felis æstum ferre in agris metlores nequeant. Et licet vix ante, quam tribus post l'entecosten hebdomadis, agros conserant : tamen id ardor colestis etficit, ut codem quo & apud nos tempore, messis siat: æstas haud din duret. Similis in Moteovia fervor, (mirandam divinam providentiam) sex hebdomadis, fragibus maturitatem adiert.

Secus

294 POLONIAE

Secus fit la Irlandia ultra Succiam, sub ipio polo, ibi enimiter minitami dies est, totidem est nove cur is tene-bras socus perennis dispellit, qui locus abest à Stokholm, metropoli & regia Succie, trecentis militaribus Germanicis. Id Iohannes tertius, Rex Succorum, qui nune rerum potitur, cui que sua ditio bene nota est, e idam medico, is autem mishi narravit. Sita est Stokholm in ipio littore, trans mare Balthicum, è regione Samogiti e.

Solum Samogiticum fertile quidem est, sed cultores ejus pigri, nec aliis quam ligneis, superstiti me quadam, in arando ittantur vomeribus. Ideirco inopia panis laborant: cujus loco rapis toltis, que minori labore proveniunt, & instar humani capitis nateuntur, vesci soliti: his vero absumtis, ad panem comedendum se convertunt. Mellis albi. lactis, batyri, pecoris divites, pinquit us pasevis selves. Nec eis puers defunt. Potus, hydromel & cervisia est. Hæc in vans, ex corticibus factis, politis intus faxir fervidis ex aqua, fi intento, lipulo, una nocte costa, p. ocinus fæces accipit, polteroque diel ibitur, percommoda alvi purgande ratio. Pracipui cornibus urorum ornatis , boves tant tylveitre,, valde

DESCRIPTIO.

203

ralde seroces propositi atentur. Streamuos compotatores, cantharo hydromelis, indusio, mantili, manicis, sudamolo, seu requavis alta specia domestia ilibenter donant. Quibus cervisia no est, si aquam bibunt, procesi, agres, animosi, robusti, ad arma promisi.

Vivunt autem vulgo centum annos. sunt enim frugales, & modicis

exercitiis dediti.

VVladolai tagellonis Polonorum Regis opera, anno humanæ salutis 1413, (L.tuani autem 1387,) Christiana religione initiati sunt. quibus episcopum Miednicii profesic, duodesim parecos dedit. dandis pecuniis, pannis ceraleis, pileifque rubris, jaxta montem Schattia, ad baptilinum ample-Gendum illexit. Vbi monacho regio, de mundo Adamoque à Deo creatis concionante, unus illorum hisce verles Regem compellavite Mentitie, inquit, o Rex, hic homo, non admodum fenex. multi enim nostrum centesimum annum superaverunt: tamen hac minime recordantur. eademillupueru que senibus cæli conversio, eadem temporum vicifitudo, idem cursus & fulgor syde. rum fuit. Cui Rex, officio & ipse concionatoris fungens, Verum ais, inquit: nec falsem sacerdos; qui non sua atate, T 4 fed.

# 296 POLONIAE

fed mules ante cult manaum devi mandatu ex nihilo extitisse dixit.

Kei pecuaria aden funt studiosi, i unus agaire la fexaganta, alius dupl plus, paello minua alius cornuti pecc ris, præter oves & capras alat. Equ illorum parvull : ob minium opine frigus: sed tamen robusti. quorut uno, anno Demini 1884, duebus fle renis Vilnæ in Lituania emto, & trah. juncto, vectus sum cursu celeri uiqu Cracoviam 120 mill. Germanicorum Exminæ pecori curando, vili agris co lendis dant operam, idem deni au viceni, plures vel pauciores, in uno cu purio linum, lanam, cannabim pe Cunt, nent, texunt, veltes conficient Quilquid horem superest, id Rigan v.l Regiomotatum, line in Hollan-...am, precio tolerabili mittunt. line .: am maxime & cannabi, agros inocomplent. Disperse per sylvas camposeno deguntarara oppida, nec pagos ni-Latin naukos, arces autemniunitas i illas Labent, quorum fenestræ me-: diem verlus spectant. Studio Sigilmindi Augusti Regis, anno 1972, · lula mortui, in cœtus & secietates . onvocati. Mapalia, quæ turres appel-' .. t, furium angulta, atque qua fumus o forter exeat, aperta, ex tignis, afferibus,

DESCRIPTIO. us, stramine, corticibus faciunt. in us homines cum omni peculio, in pauniento tabulato stante, habitant. 112 ateriamilias omnia sua in conspectu . a et, & feram noxiam, & fugus à recore arcet, ad offium cubat, deaftro coci custodia commissa, ne vel ignis lamnum domicilio det, vel prunæ note extinguantur. Vbi crebro accidit, t vel sus vel canis ex olla in foco stanc, carnes auferat : aut rostium, aqua crvente, lædat. Qui in pag.s degunt, reaulas feparatas ab aftuuriis habent. Iam hi quam illi plumis concifis culitras farciunt. quie non poilunt non angere, & vigilantem reddere cubanem. Paterfamilias, mactatis autumno wit as dometticis, lisque pecudibus ac sobus, quos se brumæ tempore non otie alere animadvertit, genio cum ui. indulget: quæque superfunt,ca doils incluta, maritimis vendit. Loras greffus, alcem, aprum, cervum, avem, Curum, bombarda, venabulo, balista, neu conficit. Sunt enim jaculatores Lagittarii præltantes.in quorum cucibus nihil omnino ferri invenias. ounia lignea, rotæ ex radicibus arborum inflexis, quas procul audius venientes, axibus, quod eas non ill.nant, tridentibus.

T 5 Virgo

Virgo non ante nubit, quam to ; ta annos, aut minimum 24 explea: .pia manibus fuis, aliquot corbes s ltium, omnibus cum tponto venien bas dispertiendarum, paret, tum en dat fingulis vel induliam, vel me pam, vel mantile, vel texta è lana bialia, vel chirothecas. hæc in agru non produc, ni prius parentious ini. viat, & in omnibus morem ger. idem facit filius. ac præmissi qui es in matrimonium petant, primum mnium, num progenitoribus fit me gera, reique familiaris fiudiofa, co. derant. Et viri & fæminæ, sunt amatillimi honelli. ratillima apud cos. micidia, furta, stupra, incestus. Puc fericto perseguitur enlero se ad impucitiam tolicitantem, quæ duot us. a: & retro pendentibus de zona tint. nabulis, nocie autem semper cum f. incedit. quibus rebus monentur p rentes, ubi sit, quid re agat filia. Pa filio uvorem quærens, nec formam " dotem spectat, satis elle dacens do tam, si sit morata. quæ succi plena que adulta, magna cum l'enta in c mum soceri inducicur.

Præsectos, quos Civonias vocas non adeunt, quin is aliqua mun scula adserant. Summus toti regio

DESCRIPTIO. I'm vivit, præest Lituanicus Senator. die est vir eximius Iohan. Kiska Pae no Vitenkensi natus. Inter eos qui moris dignitatis funt, fuit Iacobus ncovius, Polonus nobilis, tractus Calienfis, ex quo hac percept qui in luihominibus pie erudiendes, & in irta loca cogendis, Sigitmur, di Augu-21 justu, plurimum operæ impendit. ui Deum Vnum prædicanti, responbant idololatrz: Quid tu nobis Vni-.m Deum, quasi omnibus nostris potenoremine case, in unomain promoting ara piures a ent. Idem agrú illorum 1 40 jugerum miliia dimensus est. orum tria, uni ruffico ailignata, præralia minutiora commoda, quinque orenos fructas annui Regi adrerunt. lussi autem à Lascovio arbores exadere, invitidimi id, nec prius, quam Memet inchoaret, secerunt deos enim emora incelere perluatum habent. quitur persuasionem esfectus. nam 1 sylvis illorum horrenda quædam isa ac spectra, tam auribus quam ocus spectantium sele offerunt. Tum nus inter alios percontari, num etiain ecorticare arbores liceret, annuente ratecto, aliquot magno nilu hecretetens decorticavit : Vos me meis anselibus, gallisque gallinaceis spoliastis; prointe

POLONIAL 300 prounto & constisto, faciam. or bar enim demens deos rei une fan. ri perniciosos, intra arbores & coruc latere. Quorum tantus pene est i merus, quentus do, am apud H. dum. Nam præter cum, qui illisi. Deus Aurtheias Villagidis, Deus nipotens atque funimus, perma Zemopacios, id est, terrestres, ii ve rantur, qui nondum verum Deu Christianorum cognoverunt. Per nos Deus tonitrus illis est. quem, ce tonante, agricola capite detecto luccidiam humeris per fundum p tans, hisce verbis alloquitur: Percus devaite niemuski und mana, diem melen tat vi valti mir fin. Con be te, quit, Percune, neve in meum agrum lamita'em immittus, ego vero tibi h. fuccid. am dabo. Verum postquam n bus præterit, carnes ipse absumit. I' cuna tete, mater est fulminis atque . nitrui: quæ solem feilum ac pulve lentum, balneo excipit : deinde lott & nitidum, postera die emittit. A dros deo, maris exterarumque aqu rum cura incumbit. Algis, angelus summorum deorum. Autea, dea : radiorum selis vel occumbentis, supra horizontem ascendentis. Bez dea vest ertina, Breksta tenebrarus

DESCRIPTIO. 301
giczus, is Deus esse putatur, qui conordiz inter homines & auctor est & 
ordiz inter homines & auctor est beorum, seu largitor. Kirnis cærasos
els alicupus secundum lacum sitæ cuest in ques, placandi esus cauta, gallos
inctatos injiciunt, cæreosque accenin eis sigunt, nimirum sicut ille
varus Euclio apud Plaut, in Aul, ture
eccorona laris gratiam aucupabatur:

Nunc tusculum emi, & hasce coronas floreas,

Hac imponentur in foco, nostro lari:

Vt fortunatas sociat nata nuptias.

Iremara porcorum ac suum est deus.

un similiter socos excitant, & cerviam super eos sundunt. Pizio juven-

am super eos sundunt. Pizio juvenus, spontam adductura sponto, sacrum
act. puellæ quoque quendam Gondu
adorant & invocant. Modeina & Rataina sy lves res sunt don uti Kierpiezus
unitoue adjutor Siliniezus, musci in
ylvis nascentis: cujus in ædisciis mamus apud illos est utur huic etiam mutum lecturi sacrificant. Tavvals deus,
auctor sacultatum. Orthus lacus est
inclusiquem coluntiquem admodum
& Ezernim lacuum deum.

Sunt etiam quædam veteres Nebil'i<mark>m familiæ, quæ peculiares colunt</mark> doss ut Mikutiana Sintenaitem, M.-

POLONIAF cheloviciana Sidrum, Schemietian, Klesgaliana Ventu Rekicziovum, alios. Kurvvaiczin Fraiczin agne rum est deus, est & Gardunithis cu corundem recens editorum. Prigi tis hic est, qui murmurantes evauc putatur, jubent igitur ut quis sumi so murmure, hoc vel illud loquatur clamantem Prigirffitis audiat. Der tos pacem conciliat. ut & Bentiu creditur, qui cilicit, ut duo vel pli fimul, iter aliquo inflituant. Lavyk timo ituri aratum vel satum supcant. Priparscis est, qui augore net. des exifun atur. Ratamicza equor hal etur deus, ut VV algina aliorum . corum. Krikithos cruces in tumis

sunt & omnium auguriorum vinationum que observantes, has e que Apidome n'utati domicihi der nato cujusvis generis, vel cœco vel a bili pullo, actutum sedes mutanti Quin ipie quoque rex VV laditlaus gete Lituanus, has à matre superfiine: di lacerat, ut eum diem infauseum seum sinistrum tortuno accepitet. Lituanus pede interdum in gyru sians ped, uno, soras e cul ili preditus, quorum sinistra multa observa

DESCRIPTIO. 303
r ab Samogitis. Ita olim Germani,
utarcho in Caio Cæfare teste, non
te præsium cum hoste committent, quam nova luna sussisse. Et noum quidam infesiciter se venaturos
i pessuadent, si domo egressis musier
currat, seu quis certum numerum
piendorum seporum, vulpium, lunum nominet. Krukis suum est deus.

i religiose colitur ab Budraicis, hoc , fabris ferrariis. Lasdona avellana-1m, Babilos apum dii sunt. hunc Russi

sim cognominant. Sunt etiam deæ, sm.ina terrestris, Austheia apum. cræque incrementa facere creduntur:

alveos aliunde adducant, & fucos

eis arceant, rogantur.

Nuf mam autem vel candidius mel st, vel minus ceræ habet, unde ikæ alla cereæ, quæ navibus in Belgium, alliam, Hispaniam deportantur. Præciea, sunt certis agris, quen adn. odam sobidoribus samihis, singulares dei. delicet Devoitis agri Poiurskii, Vetuis Retovskii, Guboi ac Tvverticos arakovskii, Kirnis Plotesseii. Vielo-a Deus animarum, cui tum oblatio mertur, cum mortui pascuntur, dari tutem ith solent frixæ placentulæ, quatuor locis sibi oppositis, paullulum discissæ.

POLONIAE 304 discisse. ex Sikies Victoria Pemixi nominantur. V Varpalis is elic putat qui sonitum ante & post tonitrus acie facit. Ceterum quid agant Sail Szlotrazis, Tiklis, Birzulis, Siricz. Dyvargonth, Klamals, Atlail os . ? que ejus generis, non libenter id C. Itianis aperiunt. Opiculatores illos minum elle, ideogue invecandes; suasum habent. Numeias, vocant c mesticos, ur est Vblanicza deus, cui r veit omnis fupeliev. Dugnai dea p eft farinæ inbactæ. Pederas, inter j los omnis generis recens natos, p focum latet. Tratitas Kirbivtu, deat: eft, qui fointillas tugurii reging ut. 🗇 bathis, quem finum permit auxil vocant. Polengabia diva est, cui fi lucentis administratio creditur. Aslenie, angularis. Budintaie, i om in dormientem excitat. Matergaist? offertur à fæmina ea placenta, q: pama e maétra funta dignoque no ta, in furno coquitur. hanc post, ni allus quam paterfamilias, vel ejus co jar, comedit. Simil medo Rave i. mapati offerunt, policaque cleon primum vel cervifix vel agux multidelio hauftam, quem Nulaidimos, lum autem primum è massa exemtu panum, Tauvirzis cognomitant. da

DESCRIPTIO. -305
cm cervisiario deo othert, idest, præbit patersamilias cervisiæ, post tæces
ceptas intumescentis, spumantem
ateram. tum demum & alii hauriunt.
is absit, mater id samihas facit. I ajegeldas divas venerantes, ita eemellant: Luibere da per mare o re steelles gillie skaute. Vos dea transmissitus
id nos omnia semina siliginea, in putanine glandis.

Eadem turba agrestis, ut est auctor Alexander Guagninus, in Sarmatia, ub finem mensis Octobris, frugibas olane collectis, solenne quoddam 1abrificium, eo modo celebrat. nam onnes ad facras epulas coucti, menur ænum, postea panem, ac ex utra vuo parte duo vasa cervisa plena imponunt. deinde adducta utriusque sexus iomeffica animalia, fuem, gallum, anicem, vitulum, & si qua sint alia, hec :iu mactant. primus augur, certa verba prolocutus canimalis caput exteração membra fuite verberat : quem turba wem agens, ac hac dicens, sequitur: itac tibi, ô Zemiennik deus, gratias agentes offerimus: qued nos hoc anno incolumes conservarie, & omnia nobis abunde dederis, idem ut Er in posternos facias, le oramus.

Antequam vero ipsi comedant, V unius-

POLONIAE 306 uniuscumusque ferculi poccuincul; abiculam, in omnes domus angulista dicentes, abjiciunt : Accipe, ò 2 miennik, grato animo facrificium: atq. latus comede, tum demum ipli quoq prælaute epulantur, qui ritus etiam ponnules Lituanie atque Rusie lo oi tervatur, ac ligi dicitur, fieri id crum Lascovius ait postridie festi mnium Sanctorum, qui dies est teen dus Novembris, quo die Samogit Prusiis, quibus erant oppignorati, q que in terra ipsorum suere, excisis, toldo Duci Lituaniæ (qui diem ob-1430, 27 Octob., VVladilai lagel nis patruelis frater) sese ultro subjec runt. Tertio post Ilgas die, deu VVaizganthos colunt virgines ut illi beneheio, tam lini quam cannabis i! beant copiam. ubi altiisima illarui impleto placentulis, quas Sikies v cant, finu, & flans pede uno in sed manuque sinistra surium elata, libri prolivum, vel tiliæ vel ulmo detractu (ex quo etiam calceos contexunt) de tra vero craterem cervisiæ, hæc l quens, tenet: Wai?ganthos devaite a ging mani linus teip ilgies, ikmani,? duokmunus nogus eicht. War anth inquit, pi in no retam altum lin ... quam ego nunc altajum; neve nos nua incede

DESCRIPTIO. incedere je miejas, post hæc craterem rhaurit, (nam & fæminæ bibaces tutti impletumque ru: fum, deo in terar chundit, & placentas e finu e,icit, a deastris, fi qui fint VVaizgantho, comedendas. Si biet peregen fi ma perter, bonum lini proventum anno inquenti futurum, in animum inducit. Si la, fa, pede altero nitatur duistat de futura copia, fi lem que chictus tegni. tur. liidem feriis, mortuos è tumulis a i balneum & epulas invitant : totidem que l'Allia, mantilia, in lufta, pior invicatione, out in tugu jo e im adrein præparato ponuntamentam cibog ota onerant deaine in fua mepaha reverii, tradaum compotant, quo evacto, illa omn a in squil, is, potu perfutis, 1.lingaunt, tandem etiam manibus va-Ichount, interea lavoii auforunt, qui in cylvis arbores cineris canta, quo ta'leurs transmarini carere nequeunt, combinunt, & aileres faciunt, navium materiam, in Oceanum mirtendam. Confimili huic errore, Christiani, soulo beati Augustini, in comoterns apud memorias defunctorum, ut idem epitiola 64 ait, comellabantur.

Veri quoque Livones hoc tempore, qui dura Germanorum servitute preimuntur, monumentis mortuorum

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

cibum,

of un, potum, securin, & norm.

pecunia, hac cum næria imperar

Irar si, inquit, s mi er, at no rerum t

tu, in mundum meliorem. V si non ti

Germani amplius, sed tu illis imperabia
habes arma, cibum, viaticum.

feuges demeslis plane secari non inat, sit hoc sub tectis ad ignem. Tu vero precandus est il is have verbis cobie deus: Gabie devaite pokielki, gar muleiski kirbixstu. Flammam, inqueleva, at ne demittas seintillas.

Smik Smik Perlevenu. hunc deu Lituani vere araturi venerantur. pi ma agri lyra vomere facta, hujus ipli il. quam huic qui illam duxit, to mo transgred, haud licet: alioqui ivum sibi infensum haberet.

Skierstuvves teitum eit tarciminur
. I quod deum Eragulis ita vocat
.eiona velos atteit mu mup uni fiai
Veni, inquit, cum mortuis, farcimir
notiscum manducaturus.

Aitvvaros est incubus, qui post sep abitat. id enim verbum ipsum anticat.

Kaukie, sunt lemures, quos Ru Woze appellant: barbatuli, altitudi: maius palmi extensi: iis qui illos ei medunt conspieni: aliis minime. I bi omnis edulii apponuntur. quod si fiat, ea sunt opinione, ut ideo sas fortunas (id quod accidit) amitant. Nutriunt etiam quasi deos penass, nigri coloris, obesos & quadrupes, nigri coloris, obesos & quadrupes, quosdam serpentes, Givoitos vostos, hos timore perculsi, dum ex ntris ædium ad pastum appositum rorepunt, seque pasti in ca recipiunt, pusiant & colunt. Si quid infortunii ceidat enitori, se pentem male suitle rastatum censent.

Stutis, & Miechutele, colorum dii ant: quos in fylvis, colores ad lanam ingendam querentos, venerantur.

#### 1 M.

num belicarum Magni Ducatus Lituaniæ, in Comitiis generalibus confictui, à supreme par & generali copiarum imperatore fortissimo, & herod perpetua memoria dignissimo, illustri Domino Gregorio Chodkievvicio, Castellano Vilnensi, consirmati & militibus imperati.



Mnis qui se obligaverit servitio Sacræ Regiæ Majestatis, debet in eo ad tempus præsumptum perseverare. Si vero

V 3 lon-

TO POLONIAE

los gias servitium nulitare indictum protractumque suerit, maies autem servire amplius nolens in primo quartuali non indicaveratiune in lictum servitium sequentis quartualis adimples, tenebitur.

II In alterius armis nemo audeat ervire, sub perna amissionis honoris.

111 Si quis è castris discesserit, servitio non santo, nobiles ille si merit, honoris: plei clas vero capitis pena puniatur. Ille autem qui episme di homitiem occiderit, praserum non habentem literas a Camp, ductore, sive Rotmagittio suo, juste ab co sastum cen ebitur.

IV Lites, discordiasque, milites invicem semina, e non au leant, sub gear

pœna.

V Quod si aliqui, ex militibus, præcipue voro pedestribus arma dia stipendiaria, quil us hothiis impetus arcetur. Ima alearum armerit, vel si eques equum militiæ destinatum perluserit, tan lacrator, quam anador, uterque luspensionis pæna puniatur.

ve Rotmagistrum suum, Decurione, vel ciam servus in Dominum nm, manu aut verbis inhonestis sese commoverit, capitis pa na pleeta ur.

VII Si

DESCRIPTIO.

3II

vil Si quis in custodes castrorum petum secent, velcuste diam demanatam obire renuerit, aut ad custo-am sine voluntate Campiductoris perit, capite puniatur, excepto, si exbiæ ordinariæ illum prævenerint.

VIII Quicunque vulneraverit alitem in duétu legionum tub extensioevexilli, pæna honoris & capitis pulatur.

IX Quicunque pedester in custodia scum suum non tenuerit, aut causa majus necessitatis inde diteeterit, vel in ordinatione aciei excubiisve obmierit, vel osticium injunctum inligenter oscitanterque obierit, cirimspectori excubiarum liberum erit lem interficere. Si autem Campiduori oblatus suerit, capitis pa na puoi collatus suerit, capitis pa na puoi i collatus suerit, capitis pa na puoi i collatus suerit.

X Si quis in cufic diam campestrem. Atinatus, sive ex muro cum hoste ollocutus fuerit sine voluntate Camductoris, convictus teltimonio, pro usmodi facinore capitis pana puttor.

X I Si aliquis miles ex thesauro Saæ Regiæ Majestatis tam de tormentis ilverem globosve, quam de aliis bois Sacræ Regiæ Majestatis aliquid in mm suum convertere ausus suerit; V 4 sine RIL POLONIAE

fine quavis milerie rdia, turpi & vi.
peroso mortis genere puniatur.

NII si quis speculatorem ab hot bus missum in domo sua foverit, vel illo notitiam habuerit: talis, omni n sericordia semota, in quatuor partes. Ianiator.

XIII Quicunque tempore neces tatis, sive conflictus à vexillo in sug-sete dederit, aut verbo alt puo sugier cautam al sui præbuerit, caput & h norem amittito: similiter qui tempo periculi non conscruerit manus et hoste, puniatur.

XIV Si aliquis temerarie in terra hostelem irruerit, vel occasionem h stibus dederit, sine voluntate Cam;

ductoris; caput amittito.

X V Tempore nominis dati (que Polonice hasto dicitur) unusquisquilles in ordine suo pacifice perm neat. Quod si post hoc extra ordine comprehensus fuerir, vel si nomen i dict un interroganti proferre nescier capitis pæna puniatur.

tubæ, nullos clamores aut strepitus castris ali jais sacere audeat, sub gra

pona.

XVII Si quis litem aliquam tempo re distributionis nominum excitav

DESCRIPTIO. 313
-it, vel hombardam in hoftem exene.
.averit, capite plectatur.

XVIII Tabernæ & nocturnæcometlationes prohibitæ & vetitæ tunc

cemporis fint, sub gravi pœna.

XIX Nemo militum audeat aliquid violenter alicui empere, sub poena surpensionis. quod si aliquid acceperit prater victum, quod unius grossi pretio constet, sine quavis misericordia juguletur.

XX Nemo militum victus acquirendi caufa absque tervo Campiductoris in villas audeat difeurrere, neve alicui injuria inferatur, tub pæna gravi.

XXI Hominem alienigenam, advenam, & ignotum, nemo in servitium militare suscipere audeat sine licentia Campiductoris, sub gravi pæna.

XXII Servitorem alterius commilitonis, sive Decurionis, nuliis ad te persuasionibus & promistis aldeere au-

deat, sub gravi pœna.

XXIII Nemo militum equos stipendiarios currui jungat; ne que causa necessitatis privatæ, quamvis oportunæ, illis uti, vel alicui in usum dare audeat, sine licentia Campidustoris.

Itra, si aliquid per vim raptum sucrit,

suspensionis pæna esto.

V 5 XXV

314 POLONIAE

mercandi præripiendique victus caute extra cattra abierit turpe ob lucrum graviter puniatur.

XXVI De emptione & venditione cibi & potus, Campiductor æstimatio.

nem faciat.

XXVII Quicunque ante æstimationem ali jaid ement, emptor pecuniis, venditor mercibus privetur, similiter & de co intelligendum est, qui cariori pretio quam Campiductor constituerit, aliquid vendere autus tuerit.

AXVIII Satellites à Campidutrore mulos, ad comprehendendum maleractorem, nemo verbis inhonestis proscindere audeat, sub gravi poina. Similiter administratori justitie carnisici nemo illudere audeat, sub poina honoris.

XXIX Militum præsectus sub pæna honoris tenetur indicare, quot milites in legione sua desiderentur. Arcis
vero sive civitatis, cujus prasidia agit,
incolam aut civem ad militiam nen.o
satcipere audeat sine licentia Campidustoris, sub gravi pæna.

fectus d'lig mer animadvertat, ne arcom tidei tux concredità ad ultinium ul jue periculum vitx tiadere pixtuDESCRIPTIO. 319

x X X I Decuriones communicationes, si rotmagister (quod acsit per na aliqua castrum hosubus tradere natus suemi, illum captum Campi-

dori præsentare tenentor.

XXXII Rotmaginer, five militum efectus, ad referationem & occlusio- m portarum castri, quotidie præssenctor adesie, neminique castrum pore incongruo aperire audeat. Itu vero omnes milites congregathabere in arce tenetor.

XXXIII Nemo in castrum introttitor, nisi certa notitia de illo haatur, cuias sit, vel ob quam causant acrit; &, si justam causam dixerit, un in castrum absque samulis intro-

entia intromitti non possint.

XXXIV Quicunque militum, mane autem pedeltrium, deprædationis afa in terram hostilem frivolus abie-

, , talis pœna capitis puniatur.

XXXV Si alicui custodia ordinaria nerit, ille autem præsens custodi non suerit, capitis pæna esto.

XXXVI Si quis custodiæ munus iens, sequentis custodiæ adeuntem n expestando abierit tenarane, ca-

XXXVII

316 POLONIAE

dam obire contigerit, idque mune temetarie per ebrictatem alearum luium neglexerit, caput & honor amittito.

ANXVIII Nullus rotmagistroru commilitonumve extra arcem disadit, neque suos milites ad quamvis gationem ni gotiorum suorum de nare audeat, sine licentia Campiducris, maxime vero Campiductore in dem præsente, sub gravi pæna.

XXXIX Rem forte inventam n mo apud se pernoctare finat, sed Re magistro suo sive Campidactori ca indicas seb none necibuli

indicet, sub pæna patibuli.

XL Quicunque militum absque a mis, ad que stipendia accepit, ami u

verit, vinculis corrigatur.

XLI Nemo rixas motusque aliquimarce evercere au leat, sub prema attei, quod si quis alicurus vulnerave caput, item pro frivola gladii extrétione, manum amittito.

MI II Ad quamvis justam desensi nem arcis, maxime of il honis tempre, nemo militum corum, qui præsid agentes in ca manent, propter scipte laborare detrectet.

MLIII Rotmagistri & Decuriones singuli suos mantes semper mittuati docean

DESCRIPTIO. 317 l'écantque, quomodo unulquique in de legitime ordinateque state, & arms suis competentibus commode uti possit, quod si ex ordine ali quis toras

xcesserit, caput amittito.

EXLIV Commilitones, sive Decucones, honeste scle gerant erga Rotnagistrum suum, non solummodo
nanu, verum etiam verbis. similiter
& Rotmagister erga eosdem, neminem
tehonestando, verberandove. sed si
quid aliquis peccaverit, in corona otanium Decurionum, sociorumque,
um judicet & puniat. rebellem vero
Campiductori indicet.

ALV Quod si aliquis commilitoaum, sociorumve, sive ipse locum-tenens, Articulos supra scriptos, honoris & capitis pæna præmunitos, juste & egitime non observaverit, eum Rotmagister suus Campidustori sub sidejustione & nobilitatis honore ordina-

te transmittat.

XPRY5-

X.

PRVSSIÆ CVM SVIS PR. vinciis, & civitatibus, compendi sa descriptio, ex Alexandro Guagnino.



Ræclarus ille Germanors legatus, & orator apud mo tos extraneos Principes co berrimus, Æneas Sylvius,

in Prustia legationem frequenter ibat, scribit in suis Chronicis, que Prussia rectius & convenientius VII. gavia appellanda fit. & hoc non i causa: nam populus, qui hanc regu nem printo incolebat, Vln tgavus ne cupabatur. Ioannes autem Boem tembit, ab ortu tolis in hanc Region populos Amaxobios, Alanos, & G tos, Venedofque, five Vandalitar cor migratle. Matthias vero Miechovic sis, Polonorum Chronographics si ptor, lib.2.cap.8, refert, Regem Bith niæ Pruslam nomine ab Hanniba Carthaginensi admonitum, ut Rom nis l'eltum inferret : quod cum ille i. cepisset, male ei cessit. longe eni plurious Romani totius orbis domi quam Prutla rex Bithyniæ copiis val bant, quocirca ab illis adeo cum ui

DESCRIPTIO. virso exercitu profigarus estaut Buhvniam Regionem propriam relinquere cogeretur, & in Vlinigaviam longa peregrinatione venire, quam a fuo nomine Prustiam appellavit. Commemorat & in alio loco corundom Chronicorun, i lem Miechoviensis, multos Romanos in teiram istam propter arrocia bella Romo evorta negrafie, feque partim in Pru liam, partim Lituamain, Livoniam que & Samogitiam diffuditle. Fraimus vero Stella ailerit, in hane regionem gentiles quotdam populos, Sargarianos. Gelidanos, Alanos, Venedotque venille, qui omnes in Vlmigavia, non diu tamen, domicilium habuerunt. Sebastianus autem Franci, Germanorum Chronographiarum scriptor, sie de Prutenis eorumque tedibus inquit: Pruteni proximi sunt Vistulæ, sive Vandalo sluvio, qui Poloniam à Germania diderminatine flait ex Silefia, Poloniaque minori & Matovia precerlapía per Prussiam Gedanum ur ju. decurrit, ibique in talsum mare exonerator.

Ab aquinottio ita que Prusiam Saxonia attingit: ab occidente Pomerania & mare Balthicum sive Germanicam: ab ortusolis Lituanie, à meridie Iclonia regno & Matevia Ducatui conter210 POLONIAE

contermina est: a septentrione Cu landia Livoniaque terminatur. Reg est fertilulima, frugum pecoritque a undans. Incoluerunt illam (maxin autem juxta Vistulam flavium). Vln gavi, Alani, Amarobii, Gotrique, testis est locupleti.simus I tolomau Hx gentes inprimis immundos spir tus & profanas cieatura, adoravei un usque ad tengo: a Friderici Cæsaris h jus nominis tecundi, cujus confentu. approbatione a Toutomci ordinis Ci cigeris, qui primo Mariani vel Paup riani nuncupabantur, perdomiti fun & ad fidem Christianam conversi, at no Domini 1216. De his fusius Chre nica Pontificum De ordine fratrus Teuronicorum entumque origine l' gi postant. Potert iniuper Schashant Francus in iccunda parte Chronegt. phiæ suæ videri.

> Prisca antiquoram Prutenorum religio.

A Nno Domini 503, Gentilibus Pri tenis, five Vlmigavis, Rex quidar Brateno d'étus imperavit, qui cum p stos annos atatis confecutas estet, re g um sceptrum diutius tenere resigna vit, quietam vitam ducere instituen quocinca fratrem Veydenutum succe sores

DESCRIPTIO. rem fibi in regno elegit: traditocus atri sceptro, ipie Brateno summus cerdos gentili ritu effectus eft, noren que et dignitatis inditum sait K. i.irievto, quafi dicas, Proximur potr r dominus. Huic Pontifici suo Pruteni. c idolis, præclaram fane & cum maxi-10 sumptu habitationem sub queren radam erexerant, locoq Bon inva coma nomen indiderunt. Circa hanc uercum octo ulnarum in latitudinem cultuudinem tela opuma fericea exensa fuit. in quam habitationem netuo præter Patriarcham eorum Kirie Luievro di lum, & pire pues mini-"to" dolorum munia obountes, "itiae poterat. Si autem aliquis inviiendi, honorandi, adorandi vel offerendi graia ad Idola venisset, tune constituti 4) eorum ministri telam, ut idola videentur, à quercu seniovebant. Quercus er, repartita fuit, inter externs if Ivas ;. . inas delectissimo in loco (ubi tune oppidum Heyligenbeil, id est, ancta securis, constructum est) sita dirat. Ex una parte Prutenorum deuin, ju: Peruno, id est, fulmen, dicebatur, abebant. In hujus laudem & hongun ignas ex que coubus confique! itur, qui die nocteque perpetuo ardebat, & nunquam extinguebatar, quod ti . negli-

POLONIAE p gligentia ministrorum ad hoc e ficium præstandum deputatoru ignem extingui contraguet, capit fappli fo afficiebantur. Ly a'tera pa conocatum erat Patrimpo idolam; jus cultus erat in serpente vivo ra nendo, oui lacte, ut co commodius veret, alebatur. Tertia ex parte dæm niacum idolum, Patelo nomine, fitt fuit. hujus honor in retinendo alicu mortui hominis capite consisteb. Habuerunt preterea alsos multos de quos adoral ant, cultuque divino p tequebantur fen ger tamen inter qui ceta holocausia cis offerre solchame quot feie res habel antitor prafide. deos constituebant. Fuit igitur da fingularis Vurtehay to gentiliter die. quem magno honore veneral ant. & pro lare sive deo domestico sur omnia mobilia, jumentaque, utpe : gaos, boves, oves, capras, tues, &c.en præponebant. A.ter Dens fuit Sl.n. brato dictus, hune super anteres, ga nas, anates, columbos, pavones, & constituebant. Tertium Deum don stieum, Gurcho dictum, habebants e innil us cleulentis cibatiis que præj nebatur.

Præterea tonitruis, lunæ, stellis, s rentibus, bubonibus, & omnibus pe DESCRIPTIO. 323
reaturis, divinum honorem defererant. Fuit hie populus quondant i 22rants & incultus, nec ultam tempetutam
roverat, propterea non helem admoerant, si qualpaun diceret, nor norm
romini per literas animum & volu
tatem aperire posse. Potus illorum,
rata I iberales valde & hospitales a l
renis se exhibebant.

### Divisio Prusia in duodecim Ducatus.

A Nno Divinæ incarnationis 373, Ve. denuto Princeps Prussiæ (qui Bruseno fratri voluntarie i eptra deponenti mecessit) duodec m alies precitarit; quorum hat non ma les e-Saymo, Neydro, Sudo, Slavo, Natango, Barro, Galindo, Varmo, Oggo, Tumedzo, Colmo, & Litao. Campia pam Vedenuto Princeps contessinalina decimum fextum annum attig Het, 16giones Pru lix inter filios divilit, bava morenique natumatorem inn. 1 c ... ran, præfecit. Atgue ita Pru lia v. 1140decim Ducatus, secundum filiorum Principis Vedenuti numerum, divisa est, & unusquisque à suo Principe nomen accepit. Quos hic fecun fur ordinun,cum tha depolitione, cultiliue

324 POLONTAE Sc civitatibus, annorumque numer quend videblect a Crucierris pour num erectæ sint, describemus.

Sudavia, Ducatus 1.

P. Rimus & præcipuus Prusia dec tus Sudavia olim erat, qui à Sud vo Vedenuti filio, Principe suo, ne men sortitus est. Hic Ducatus omn ...ios & præstantia & fertilitate ant cellebat : nam quocunque tempo necessitatis, sex millia equitum, octo milia peditum preftare valca-In hac regione præcipui Nobiles Proceses totius Pruffix priteorum ter pore sedes suas habebant. nunc aute p. ludibus & sylvis maximis obsiti ...tet, nec ullum vestigium tam int enis & nobilis regionis remanet, pre ter teptem pages, quos coloni por dent, in Luptavensi territorio. to enim est devastata à Crucigeris ord nis Teutonici, non aliam ob causai quam propter inobedientiam & it fidelitatem. Distinguit Sudaviam tat, bia regione palus quadam ca D catu vero Nadravensi fluvius Lavi .. : illatus.

### Sambia, Ducatus 2.

Ambia, nune Szamland appellata, 107.0 Prudhe, a Principe Sayano noscriaccepia. Hac priori, com potentia, tum fertilitate, non multum cededre videtur- poterat enim exilla 4000 quitum, & 4000 peditam con pegari. A Natangla regione fluvio Pringel di-480 differminatur.

Sequentur castra & civitates ad Sambiensem Ducatum pertinentes:

Lebenicht, condita anno 1256
Kneypach, anno 1380
Regiomontum cum caltro & antiqua(ut ilii appellant) civitate, 1260
Fischusia, 1269
Lechstet, 1289
Mulmelburgia, 1279

Girmavia, Bobetia, Tyren burga, Rudavia, Lubtavia, Bonúdia, Neuhusia, Schaccia, Rositta, VVargia, Chremetia, Gaymen, Ceilgarbia, VValdovia.

His nominibus arces in Sambia ohim appellabantur cum fuis contatibus, que omnes a Concigeris bene murate & foths cinéte extiterant, nune que dam arces in curias judiciales redade sunt, quarundam etiam magna pars'hunsi prostrata jacet.

X 3

# Natangia, Ducatus 3.

NAtangia regro à Principe Natan, nomen ducit: quæ à Bartia region flumine, Alla nominato, secernitur; Pomefania Passaria fluvio dittermin tur. P. mo elt optima. Arces & civit tes plurimas, prout inferius ordine d scriptæ sunt, habet:

| A SIGOAIS CIAIGS? Conduct autho | ייע  |
|---------------------------------|------|
| mini                            | 12   |
| Girdavia civitas, anno          | 13:  |
| Cintia oppidum,                 | 15   |
| Creneburga civitas cum arce,    | 11   |
| Heyligenheil oppidum,           | 13   |
| Friedlandia civitas,            | 13   |
| Schippenbeilia civitas,         | 13   |
| Erandenburga oppidum eum        | a. c |
| 1362                            |      |
| Balga arx,                      | 12   |

# Nadrovia , Provincia 4.

140

Damnovia civitas.

R Igio Nadrovia à Principe Nad. denominata est. cam à Natang forcius Pregiel disterminar; à Slav r a Nara amne diftinguitur. Hæc m pri ex parte à fratribus ordinis Tel tor ci, propter infidelirarem incol 1 am, devaitata est. Reliquiz ejus & v l dare, antary cale & tuguria; et at us pliente tos lai franc. SI

#### DESCRIPTIO.

### Slavonia, Ducatus 5.

l'avonia regro quondirii, profictiva Prutenorum temporibu pro De acomputabatur. A Principe Slavo imme denominationem accepit. Le ajore parte à Lituanis Crungering a populata est. Eam a Lituania Memufluvius disterminat. Has infra scrias munitiones & arces completent a im civitatibus & oppidis:

Ragneta, à Cruciger is fratribus conftructa anno incarnationis divi-

| THE STATE OF THE PARTY | 111-047 014-10-11-0 |       |
|------------------------|---------------------|-------|
| næ                     |                     | 1253  |
| Tilsa, anno            |                     | 1189  |
| Renum, anno            |                     | 1276  |
| Licovia,               |                     | 1275  |
| Salavia,               |                     | 1385  |
| Labia,                 |                     | 1258  |
| Tapia,                 |                     | 1255  |
| Vintburgia,            |                     | 1409  |
| Christoverder,         |                     | 1253  |
| Boytia,                | * *                 | 1338  |
| Cestia,                |                     | 1185  |
| Norbeitia,             |                     | 1381  |
| Vonsdorfa,             | •                   | 1391  |
| Angerburgia,           |                     | 1412  |
| Dringofortia,          |                     | 1403. |
|                        |                     |       |

N 4 Bara

#### Bartonia, Bucatus 6.

D'Artonia à Barto Principe nomin etymologiam ducit. Cum Lituan & Moschovitis, terminis disceptat. I ituatia - o stagnis & solitudine a Glucia vero slumine quodam finitu. Nunc magna ex parte à Lituanis i Crucigeris pervastata est. Arces ha cam oppidis, à Cracigeris erectas, con piecutur:

Nordemburga, munitio à Crucig
ris erecta anno 150
Iohansburga, anno 126
Gurgburga, 125
Insterburga, 134
Richteverder, 139
Bartovia, 136
Rhenum, 137

## Galindia, Regio 7.

I The regio à Galindo Principe Galindia nuncupata est. Cujus Mase ver tylva ingens a Meridie sines exe in Quondam tam populosa suit, un contra temporis, populus in ea progetius locum non haberet. Vinde pra positi regionis obstetricibus sever no lare at, ut nullam sæminei sexu num prolem hac luce frui per nucent. quam rem cum minus observa

DESCRIPTIO. rvatam animadverterent, mamillas rminis, ne amplius prolem educament, amputarunt. quod facinus muliclibus summæ tristitiæ & miseriæ causa it. Erat autem in illa regione mulier nædam, auctoritate, nomine & poentia clara, quæ pro Prophetissa hachaturioracula enim interiogantilus ibat. Huic cum mulieres calamitates cas exposuerunt, Prophetissa illa, mier a certi fa mine condoleus, dolos palbus viros circumveniret, & perperatum facinus ulcifceretur, explaictque, indagare cogitareque corpit; conrocatifque ominbus proceribus, & noonioribus viris Galindiæ, monuit eos, u Chailtianis bellum, fine ullo armoram genere (eventus enim rerum prædicere tolita erat) quam celerrime inferrent: hanc enim voluntatem deorum elle, ferio affirmabat, quibus Ga-· linde auditis, fine ulla mora (certuin enim esse credebant) juvenes senesque valida manu inermes inPolonorum & Masoviorum Christianorum provincias cum impeta excurrunt, nactaque ingenti hommum & jumentorum præda, ad jua proficifcuntur. Interim vero car torum Christianorum aliquot autugiunt, continuoque relieuis Chridianis nunciant, quomodo Galindi fine

#### NO POLONIAE

fine armis in terram cruperint. Che stani re intellecta bene armati Cali: dos asseuti maxima cruentaque strae prostigant, prædanique repetunt; be sum que continuantes, sugientes hoste in regionem usque corum persequui tur; quam armis & igne evertunt, resquias tamen matronaium, ancila rum, & juvenum, in captivitatem al ducunt. Has civitates & munitione Galindia complectitur:

Orteleburgum castellum, cujus in staurationis annus est 126
Rastemburgum oppidum, 132
Neyburgum arx & oppidum, 123
Passenhumia oppidum, 138
Drescalovia arx & oppidum, 138
Lucia castellum, 134
Lucemburgia oppidum, 1349

# Varmia, Regio 8.

VArmia sive VVermelandia regio a VVarmo Principe nomen sortita est. à Pomesania provincia stagno, & stumine à Patlaria descentiur: a Natanga parvis quibutdam slavus, Ela arces cum civitatibus complettitur:

Reslel arx & civitas, extructa anno

| 1337                 |      |
|----------------------|------|
| Sreburg arx, anno    | 1348 |
| Bichotltein civitas, | 132  |
|                      | VVar |

| DESCRIPTIO.                | 331   |
|----------------------------|-------|
| VVa. temburga civitas,     | 1:15  |
| Allenstein arx & civitas,  | 1367  |
| Melsatia arx & civitas,    | 1326  |
| Helsberga arx & civitas,   | 1320  |
| VVermeditum arx & civitas, | 1316  |
| Gulstadia civitas,         | 1326. |

# Hogherlandia, Provincia 9.

HOgkerlandia sive Pomesania à Principis nomine Hogo appellata st. Eam à Natangia, Pattaria fluvius eparat : a Pomesania, dao fluvii, Meinik & Draten appellati. Hasque arces cum oppidis complectitur:

Brandemburgum caitrum & oppi-

dum, extructum anno 1258
Frauemburgum oppidum, 1279
Tolkiemit oppidum, 1365
Munhusia castellum, 1365
Scharpovia, prædium, 1400
Llongente castrum, constructum anno 1257

Civitas vero ipsa Elbinga, celebris & populosa, emporio clara, instaurata est anno 1239.

### Culmensis, Ducatus 10.

Cylmia Regio Prussiz, à Culmo Principe denominationem trahit. A Polonia & Fomerania, Vistula sluvio secernitur: a Pomesania, slumine Osla: à Mià Michlovia vero & Dobrinia terririis, Drebnicz fluvio fines suos diri'. Has civitates & munitiones habet: Culmina, civitas ampla, c. ecta ai

VVentslavia arx, anno Aldulia castrum, Grandentz arx & civitas. Gugeleburga civitas, Schonse arx cum civitate, Straiburga arx & civitas, Bartonia arx. Neumarckt civitas. Rogofna arx, Colmense civitas. Torunia arx cum civitate amplima, emporio clara, ad Vistula condita anno Papavia arx, 1 Frideck arx. 31 Lipno arx, 24 Lesna civitas. πi Golba arx & civitas. 131 Luben arx cum civitate, extrue anno 11 Reden civitas cum arce. 12 Bergelavia arx, 13 Lautergia arx, Hujus Ducaras titulo rex Polonia u tur.

Pon

Leb.

# Pomesania, provincia 11.

On chaia à Pomesa Principe, sinitur ab ahis region bus Vistula, Elbinga, rusno, Drobnicz, VVestera, multæ in præclaræ arces & civitates, ut sequiit, habentur.

datienburga civitas ampla, anno Doini 1302 extructa est: arx vero anno 8t à frattibus Teutonicis erecta sub agistro ordinis Hartmano Comite eld. oviensi, natura loci munitissima, lloque fortissimo & totla protunda cumducta, muro & propugnaculis, commeatu copioso, apprime firma-, Regis Poloniæ præsidiis tenetur.

Nevvtichia opidum, extructum an-

| no Domini                    | 1329   |
|------------------------------|--------|
| Stum arx cum civitate,       | 1149   |
| Cristburga arx & civitas,    | 1258   |
| Preuimarck arx,              | 1319   |
| Salfeld civitas,             | 1328   |
| Merinek arx cum civitate,    | 1290   |
| Holand arx & civitas,        | 132.9  |
| Lubitadia civitas,           | 1202   |
| Osterrada arx & civitas,     | 1270   |
| Rosenburga arx cum civitate, | 1289   |
| Marienverder arx cum civitat |        |
| Garnesia civitas,            | 1328   |
| Germanica Eilovia arx cum o  | ivita- |
| ic,                          | 1337   |

#### POLONIAE

| Lebmulia civitas,           | 1   |
|-----------------------------|-----|
| Hohenstein civitas,         | 3   |
| Schonembergia arx,          | - 1 |
| Rosembergia civitas,        | - 1 |
| Eilemburga civitas,         | 12  |
| Neumburga civitas cum arce, | 12  |
| Salavia civitas cum arcc,   | 130 |

### Michlovia, Provincia .12.

Ichlovia admodum angusta te:
est.inter Brodnam & Drebnicz s
vios sacet. Husus causa Poloni cum s
tribus Teutonicis perpetuas sixas so
bant. Nullam arcem præter unam ci
taté Strasburgain, & tres municion
Berklii, Dornik, & Mechloviain hat

Pomerania regionem ampiniuma longo tractumari adjacentem, un ex nomen habet, in Polonia region descriptione latius indicabimus.

qua multa bella Poloni cum Pluta gentilibus & Crucigeris habebant. hac sita est celeberrima unbs Gedant sive Dantiscum appellata. à mari Gemanico uno miliari abest cam celeberimus stuvius Vistula praterlabita ibidemque amplissimis ostiis in ma exoneratur. Celeberrimum in ea toti Pomerania & Prussa emporium e regi Polonia subjecta, anno Doma 185 translata.

Prutenorum prisca barbaries.

DRuteni Gentiles, barbarie indomita rigentes, perversi & infideles erant, anas creaturas quallibet pro Diis coebant, nec se ad fidem Christianam onverti patiebantur. Idiomate prorio à Livonico non dissimili utebanur. Polonis & Masovitis tributarii eant, sed fre menter nacta occasione ugum excutiebant: ideo multa bella ongo tempore Poloni cum eis tenuerunt. Postea anno Domini 1211, Conadus Mafoviæ Princeps, ex regibus Polonorum genus ducens, à Prutenis Sentilibas læpius varius excursionibus nfestatus, ad Imperatorem Frideritum hujas nominis fecundum legatos lettinavit, implorans auxilia advettus nh leles Prutenos, qui libenter fratres ordinis Teutonici Crucigeros, à Sataenis tune temporis Hierofolyma pul-Mos, in Prussiam 10000 misit, quibus Princeps Masoviæ Culmensem terram inprimis donavit, cum arce Dobrzimensi, hac conditione, ut tempore necessitatis subsidium sibi contra infideles Prutenos ferrent, Prussiamque subijugatam infimul partirentur.

Hæc autem Prussiæ regio, plerisque sinuosis slexibus est ubique amana &

obot-

336 POLONIAE eportunis portibus maris Balthici xime commoda, urbium illustriu. oppidorum, arcimpque frequenti opimis incolarum divitiis, opibule ac terræ uberrate, supra modum cla-Pecoris omnigeni inæstimabili con p. scationibus, venationibusque & vis fructuolidimis, acatque terape cum amonitate conjuncta, præs eil. & poliquam fidem Christian Prussia suscepit, 72 arces præcipuat 62 civitates principales habuit, à Cril geris domus Teutonicæ erectas, q rum numerus nunc, temporis suca su, plurimum crevit. multæ enime frequentes civitates ac oppida, no tionesque, tam à Polonis quam C eigeris, vario Marte utrinque decert tibus extructæ sunt. Longitudo e ex Aquilone in Austrum, à Torus urbe confini Masoviæ usque ad Men Iam caferum cum opplido, quing cota octo miliaribus extenditur. In la tudinem vero quinquaginta milia bus, Lituanos, & Masovitas conte gens, patet.

Flumina præcipua & principalia Prutha duodecim reperiuntur. Ithu five Vistula, quæ Silesiam, Polonia; Masoviam & Prutham præterlabitu similiter Cronon sive Nemen ex

LURL

# DESCRIPTIO. vania decurrens, Nogat, L. binga, VVora, Patlaria, Ada, Prægel, Orla, Dreb-7. Lica, Lavia. Extant quoque alia ia a flamina omni genere piletam abndantia, minus tamén hominibus, excipue externis, cognita. Lacubus durin is, aliquende les tein mina, bus olonicis parentibus, piscibusque omgeneus exundarul us undi pie fea-Gummi quoque genus lucidistinum, quod fuccinum five gleslum, ulgariter burltin vocatur, in litore aris Balthici copiose colligitur. Cum utem Pindia, ut copie ic iuperius decripsimus, barbarorum colonia antiuitus fuerit; Polonorum ac Teutonio. um armis subactim, sacritone iniiatam te agnoteit, qui in cam colonias las, barbaris penieus fece extirpatis, reduxerunt: nuncq; tam Polonis, quam sermanis equitibus, pariter civibus g. wo.if jue, fre juens eit. Barbarorum amenteliquie ad Curlandicum lacum ucusque supersunt, qui cum Livonion, & Littravis vicinis e idiomate, moibus, habituque, concordant. Porro mila in universo Polonia Regis domino regio reperitur, qua tam frequenit as civitations, are into be opposes, ut ruffia, abundet.

Him autem Praille regio amplifica

POLONIAL 338 ma, omnium jue Luctuum, tam terra quam aqua natcentium, abu dantiffima, duplex eft, Ducalis & Reg lis. nam Dux, gratia Regis Poloniæ, suis civitatibus & arcii us integre i rum potitur, ut vasiallus & seudalis beneficiarius regni: Regiomontiqu quæ est civitas maritima, iedem sua habet. In qua collegium commu studii ab Alberto præfato, primo Magistro Duce creato, fundatum. 1 autem Regius mons urbs emporio c ra: ad eam enim merces ex septentri nis regionibus copiose apportantur. hanc sedem suam magistri transtu runt Marienburga nobiliffima, ean munitissima arce, ac totius Pruil progugnaculo. quæ cum se expugn. non pateretur, Casimiro Regi Pol niæ, ut diximus, pro certa stipend. rum militibus Ordinis persolution dedita eit. In ea assidue milites pex diarii à rege Poloniæ asservantur, vic & omnibus ad bellum necessariis to apprime provisa, ut sex annorum o sidionem sultinere possit. Est enim & galis Prussiæ (id est, illarum arcium civitatum, quas Rex electus extra D cem armis majorum suorum acqui tas possidet) caput & Metropolis. Gedano septem milliaribus distat. P THE DESCRIPTIO.

339

simas nobiles civitates & arces quas superius chumeravinius, Prussia con-

piectitur.

Episcopatus vero quatuor Catholicos, poliquam fidem Chrismann fufcepit, Prussia habebat: VV arn. jensem, Culmensem, Sambiensem & Pomesaniensem.nunc Sambiensis VVarmienfi, Pomeianienfis autem Culmenfi adjuncti. VVarmiensem Episcopatum, quiest præcipuus, Reverendillin.us Dominus Stanislaus Hosius Polonus, Saeræ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis dignissimus, singulari pietate, & vitæ tanctitate, ac doctrina cælebi & feriptis divinis corufcans administratiqui malleus Hæreticorum indefessus, & Catholicæ Ecclesiæ propugnator strenuus jure censendus est. Culmensem Epi-Ropatum, Reverendissimus Dominus N. Costca, virtutum & doctrinæ speculum infigne. Nune de Pomerania Regione amplissima dicendum nobis occurrit. quæ etiam, Polonorum armis antiquitus perdomita, imperio paret. nam Bolellaus Rex bellicosiisimus, anno Domini 1003 Rushæ Principibus debellatis, strenuoque Marte contusis, perpetuum victoriæ monumentum, Herculeum imitatus opus, tres ferreas columnas in Bory sthene fluvio collocavit.

POLONIAE vit. Deinde, anno Domini 1008, Sa kombus beliam nauli & emnem !! rum regionem, circa Oderam ced & bin. & 5 Jan. Pluvie & Chertonelumqu Cind ii.... prehod : Data appeli. tur, summa belli dexteritate ditioni su: subjugavit. Vrbes earum regionur maximas, pirtin, iolo ægias it partit fins Polonis munivit, gente rique uni versam Pomeranorum barbaram & incultam al tidem Camitanam tute piendam armis coegie, & ut lengite na memoria victoria fedeldima apu posteros extarct, in Albi, & Sala, Oile que fluviis, columnas æreas inclytt trium; hator locavit. Totam Piullian ac Pomeraniam, Chrimanis intellia mas, perdomuit.

### Daca: u Pomerania.

Pomerania regio amplishma, ab lichatia ad Livoniam usque, longo tra ctu juxta mare Germanicum extendeur, unde & nomen habet. Pomorzenim Slavis mari adjacentem regio nem significat. In hac Regione nati Slavonica antiquitus consederat; se nunc Germani magna ex parte can incolunt. Has præcipuas civitates mari procul sital complectitur; Stet niam, unde Ducatus Stetenensis de

DESCRIPTIO. eur, Neugardiam, Lemburgain, Stargardiam, Beigradum, Cantenetiam, Publinam, Griffmhorgam, & anas complures. Quæ vero mari impendunt, College, Camin, Collin. Cril ivvald, Sund, Puczka, Revecold ouemburg, Hochel &c. Juhnum in hac regione urbs erat celeberrima. nunc ruinis desormis sacct. Pro hac regione Poloni cum Prutenis Gentilibus, & Crucigeris, longo tempore acriter decertabant, nunc titulo eius Rex Polonia, qui in ea majori ex parte rerum potitur, Durque Pruslix, seudalis Regis Poloniæ, utuntur.

Cedanum, sive Dantiscum, hujus regionis metropolis, urbs amplifima & infignis, à mari Germanico uno mihari abett. Eam celeberrimus fluvius Vistula præterlabitur, ibidemoue amplissimis ordiis in mare exoneratur. In ca totius Pomeraniæ & Prussiæ celeberrimum emporium est.ex ultramatinis enim regionibus longinquis, Auglia, Britannia, Scotia, Gallia, Hilpania, Svvecia, Dania, & Nordvvegia, naves ad eam appellunt. Ex Lituania que que, Ruslia, Volinia, Poloniaque, varix merces fluviis navigabilibus in eam deferuntur; præcipue vero filiginis & frumenti ingens copia ex supra nominatis regio-

242 POLONTAE regionibus advehitur. Regi Polonia subjecta est, Castellinamque a Rege præsectum habet. Ex maii in u.bem perducta est fosta qua naves maxima intra mænia veniunt. Bir ggrabius cum proconsulibus, & consumus, rego nomine civitatem administrant. Cives omnes fere Germani funt, mercatoresque ditiffimi, ita ut Gedanum ædmeiorum pulcherrima dispositione, commerciorum varietate, maris Villulæque oportunitate, incolarum & externorum incredibili multitudine, civium divitiis, & instrumentorum bellicorum, ad hostes propultandos, ac machinarum anearum numero, cum præcipuis Europæ urbibus. meo judicio conferenda fit. Prætorium maximo sumptu, eoque regio, exædificatum, cum tuperba turri; ædeique facræ,com privatis, ingentiauri pondere, artificiose ercetæ: Geldaque publicum urbis palatium: ac horologium divinis fere manibus elaboratum, cujus campanæ mirabilem quenda n & fuavidimum concentum edunt, secundum artificis voluntatem, & temporis convenientiam, in admirationem omnium gentium advenas attrahentes. Propugnaculum nemarahanum in ipto maris portu extructum, frequentibus dire-

DESCRIPTIO. tis machinis, ab armatis militibus cuodieur. Vexillum totius Pomerania, aquilam nigram in collo coronatam, ladium evaginatum manu humana renentem, pro stemmate in campo aurco gestar, similem l'russia, quam in

ejus principio expressimus.

Elbinga, civitas infignis ad offia Albis fluvii, in littore maris magnificentissime & sumptuose extructa, splendidis civium opibus & mercatorum divitum trequentia claram ipectabilemque se reddit. Ejus titulo Rex Polonia, scribens se Dominum terræ E.bingensis, maxime in privilegiis, utitur. Diltrictum enim amplissimum circumjacentem habet. Atque hæc de Prussia breviter dicta sufficiant.

### XI.

ORIGO ET SERIES PRINcipum Teutonici ordinis.

Nno Domini 1188, cum Balduinus rex Christianus Hierosolymis regnaret, Saraceni & Barbari ex arce nomine

Prolomaida, latine Acona, Germanice Acris dicta, variis excursionibus San-Cam terram infertare solebant. Quam-

Obrem

POLONIAE 344 obrem Rex contra barbaros Saraci nos atvilium petut a Chrittianis. Lor gobardi igrur texaginta galeras, & : nis quinquaginta naila vuorum, i tubli bum muerunt, cum quibus mul homines probi, piæ peregrination causa, in terram Sanciam profes Lint. Horum numerus erat 500, par tim ex Saxoma, partim ex aliis provin eus Germania, qui om les in unam ne vem congregati, Aconam tique per venerunt, ubi per integrum annum cam infinita maltitudine Chuftiane eum, Aconam, autequam caperetui oppugnaverunt. In oppugnatione iaulti Chiltianorum, telis barbaro-: un luft crant, unde in morbum inside unt, panimone sparsi, cum neminem in terra aliana, qui sublevaret inoriam, haberent, multi fame perierunt.Frant autem ex peregrinis pravipui, octo boni & pii vni I cutones, qui cam viderent Christianos cam milete nterire, commiteration, ducti curam lle: um susceperunt, diagentiaque illorum plurimi intirmi convaluerunt. l'oslea venodochium, sive hospitale, sub titulo beatæ virginis Mariæ, Aconæ erexerunt. Primasque xenodochii præfectus, Henrieus de Valpot electus . 11, ex Germania oriundus. hic mavimara

DESCRIPTIO. 345
cam d'lizentiam in fovendis infirms
regen, s'adaibuit, ultimum d'em Aont peregit, ibidemque tepaitus est,
ano Domini 1190. Potica Balduinus
ex, Hierofolymis templum, 80 xenoochium, pro pauperibus & plumbus
combus infirmis, qui in bello Acoiensi læsi erant, extruxit, suò titulo
cata virginis Maria.

Tandem anno 1191 Clemens Papa ujus nominis tertius hunc ordinem afi. mavit, & intitulationem dedic atribus Teutonicis xenodocnii bliebololymitani beatæ virginis Marie. ræterca Divi Augustini regulam illis tvandam imposuit, Stemmateque

um cruce nigra eos infignivit.

Postica Patriarcha Hierotolymitaus, singulos fratres Teutonici ordiis à Pontifice Romano confirmatos,
ba chlamyde ex utraque parte cruim nigram habente ornavit, sicque ilhabitum suum susceperunt. Fuerunt,
ui vestiti sunt, xxiv fratres laici &
ii sacerdotes. His lorica indutis, glaio accincto, mitlam celebrare concesim erat. nullus barbam tondebat, &
iper saccum stramine impletum, reula jubente, dormiebant. sed statim
ze mira quadam metamorphosi imiutata sunt.

Y & Secun-

Secundus, Henrico de Valpoth, p mo magistro Xenodochii Hierosol mitani, Otto de Karpen, nobilis Ge manus, in magisterio successit, and Domini 1200, sub Imperatore Rom norum Philippo hujus nominis II, Innocentio summo Pontisce. Hic humilitate & cordis simplicitate D & fratribus servivit. Sexto anno of cium absolvit. Aconæque sepustus est

Brand Olfacensis, electus est sub Ponsice Innocentio III, & Philippo II, ordine Germanorum Imperatoru XXII, anno 1206. Præsuit orficio quantum patuit satisfecit. Aconæsepultus est.

Quartus, Hermanus à Salicen, N bilis Misnensis, Ottonis, & Frider II, Imperatorum, Innocentii III Honorii Gregoriique IX, Pontincu: temporibus, anno Domini 1210. e stus est. Hic omnium præclarissis. privilegia Ordini à Pontifice, & Frid rico II, Cæsare, consecutus est. Na cum simultates & odia inter Ponti cem Romanum & Fridericum Cæ rem exortæ essent: ille hujuspodi c dem prudentia sua è medio sustul Sub eo Conradus Marchio Turinges habitum suscept. Bis mille nobiles aratos equites Germanos in ordine abait, quos 30 continuis annis rexit.

Jus temporibus fratribus Ordinis à aracenis inierotolyma pulsis, Prattia oncessa est, Regum Volonia, Consaique Ducis Masovia, & Imperatoris riderici I I concessi. Quorum viginti tillia in Prussiam venerunt, Prussofue Gentiles, auxilio Polonorum, exerra Culmensi ejecerunt.

Quintus Magister, Conradus Turindrum & Cathorum Marchio, sub Castino IV Pontifice, & Friderico II aperatore, anno 1240, electus est. haitum Mariemburgæ in Prussia susceit, cum multis nobilibus adolescenbas, & viris eximiis, ac prudentibus. um Prussis Gentibus multa bella gest, magnoque labore sines Regionum dinis dilatavit, &, si quæ ruinam minarentur, illas resarciens optime onservavit. Postea è vivis excessit. Maiemburgæ sepultus est.

Sextus Ordinis Magister, Poppa ab Osterling, electus est Conradi IV Imeratoris & Innocentii IV Pontificis emporibus, anno 1242. Multa præclaabella cum Prutenis, Livoniensibus, e Svvantopolo Duce Pomeranorum, estit. Postea ante Ligniciam civitatem um Conrado Silesiæ Dace, sanctæ Heduigis

duigis marito, à l'arratis totam sarmatiam vastantibus interempa est: à Christianis vero VVratislavia delatus, il ique in Dasilica divi All ti, terræ mandatus est. Hujus mas stri ten pore Regioniontum const. stum est.

Luichlis, officium solles it, tempe Vincelnis Comitis Flandiste, Romai rum Imperatoris, & Alexandri I I ontificis, anno 1262. Intidelium Pitenorum vires mirabiliter diminu Ordoque eo præsidente plurimu protecit. Dominicanorum Monalirum Toruniæ fundavit. Brandenla ga quo que civitas cum arce, quis ten poribus adificata est, anno Dominilessmo ducentessmo sexagesin sexto. Tapia quoque munitio crest Annis duodecim præsiult. Treveris se pultus est.

Octavus Magister, Plattmannus, Comes Heldringensis, constituitur, si Rodolp'so XXVII Imperatore, Habburgensi Comite, & Clemente IV Postifice, anno Domini 1279. Vir pius Eindustrius extitis. Nadraviam Sudviamque regiones Prussia debellavi cum extern que sinitimis longas acie tenuit. Eo prasidente, anno 1279, Me

DESCRIPTIO. 349
La civitas ædificata est. Anno Domini
Est Mariembu genie estrum erectum
La. Venetiis ultimum diem clausit, ibidemque sepultus est.

Nonus Magale. Burebaidus à Sevenden, sub Rocol, de Cutare XXVII. 82 Pontifice Ioanne XXI electus est anno 1182. Eo præsidente, fratres ordinis, cum Prushs insidelibus bellum acre larga tanguinis estutione getterunt, con que in integrum ad of edientiam compulerunt. Postea, septem annis in officio expletis, praesistatu se abdicavia. Mortuus est Rocais, ibademque ad Basilicam S. Ioannis sepultus.

Decimus Magister, Conradus de Fenchtvangen, menus magisterii intectit, sub Adolpho MNVIII Imperatore, & Nico 10 IV Pontifice, anno 1290. Eo presidente ordo multum profecit. Septem annis fratres in officio continuir. Prage, Bohemia metropoli, spiritum exhalava, Trebniciaque sepultus est.

Vndecimus Magister, Gotsridus, Comes de Oloch, electus est, sub Carlare Adolpho X X VIII Germanorum
Imperatore, & Pontince Coelestino V, anno Domini 1267. Hic Venetia cum mustas frattil us in Prussiam protectus est. Decem attnis oricium gestit.

Postea

Postea Comitiis celebratis, magis rium resignavit, in Germaniamq

profectus, è vivis excessit.

Duodecimus Magister, Sostidus Feuchtvangen, anno 1307 creatuse Alberti Imperatoris Austriæ Ducis Clementis Pontificis temporibus. I sedem Venetiis Prussiæ castrum M riemburgam translusit: nam in tersancta, Venetiis, Neapoli, & in Angliedes suas & præclasa ædisicia propuquaidam simultates amiserat. Duob annis officio præsuit. Mariemburg mortuus est.

Decimus tertius Magister, Caroli Treverensis, susceptus est sub Henric VII Imperatore, & Clemente V Por tifice, anno 1309. Erat infignis vir, pre dens & industrius. Anno Domini 1212 co præsidente, Memula arx in Curlan dia regione Prussiæ sundata est, ad pro pulsandos Lituanorum incursus. Tan dem prædictus Magister à Pontific Romam citatus, adeo crimen obje ctum auxilio Dei diluit, ut in adversa riorum caput redundaret. Romagu ditedens, in itinere, Viennæ morbe opprellus expiravit, ibique tumulatu est. Hujus tempore pestis per integrun annu tantopere graffata est, ut omni. frumenta penuita hominum in agri manerent. Decid

### DESCRIPTIO.

Decimus quartus Magister, Verneus Vrselensis, temporibus Cæsaris Lulovici XXXIII & Ioannis Pontificis
i XII suscepit officium suum, anno
122. Ordini cum summa laude præ11t. Cito post interemptus est à fratre
ordinis Ioanne Bunsdorsio, in vigilia
inclæ Elisabeth, cum ex vespertinis
recibus egrederetur.

Decimus quintus Magister, Ludolphus Dux Tulisurgensis, sive B. usviciensis, sub Ludovico XXXIII Cæsare & Ioanne Pontifice X X I I Magisterii cellitudinem suscepit, anno 1325. Vir plus & sapiens extitit Fratres ad cultum divinum summopere compulit, largeque illis omnia administravit, ideo cos liberalitate obedientes sibi esfecit. Iustitiam magnopere administravit.

Decimus textus Magister, Dictrichus, Comes Aldemburgeusis, octogenarius jam, electus est, temporibus Ludovici XXXIII Imperatoris, & Ioannis
X X II Pontificis, anno Domini 1329.
Lloquentia validus, autoritate gravis,
justitiaque rigidus extitit. Gentilibus
terrori suit. Templum beatæ Mariæ
vurginis Mariemburgæ extruxit. Toruniæ obiit. translatus Mariemburgam,
in templo S. Annæ sepultus est.

Decimus septimus Magister, Rodel-

Imperatoris ac Benedicti undecin Pontificis tempore, in officium tulo ptus est, anno Domini 1339. His an Domini 1341 magnas copias confe ptus, Neumaneo menue oppopular Interim vero Lituani Prusiam invarunt, eamque fere totam igne & cæbus consumpserunt, multos captiv abducentes, quæ causa isli tantum morem attulisse creditur, ut mente a ptus, ab e deicque depositur, per nore vitam terminarit. In Marienva derque civitate sepultus est.

Octodecimus Magister, Henric Dusmariensis, Clementis VI Ponticis tempore officii dignitatem concutus est. Sex annos in regendo or neconsumpsit. Cum Lituanis & Reconsumpsit. Cum Lituanis & Reconsumpsit. Cum Lituanis & Reconsum seata Maria, gestit, auximidivino decem millia inimizorum postravit. E vivis postea decement, Maria burgaque humatus est. The vivis conobium, Lebenich dictum, Reg

Mimpradiensis, Carolo Cæsare XXX & Clemente VI imperantibus, ad gnitatem Magisterii accessit, and 1348. Lo prandento Ordo dovus vi

monti erexit.

## DESCRIPTIO.

GIRT

"bundavit. Fraties in timore & amore Dei instruxit, annis 31 officio præfuit, Mariembe, ge vitam tecnitas it, il...

lemque sepultus est.

Vigelimus Magilter, Conradus Zolner, temporibus Vencessai XXXIII Imperatoris Romani, & Vrbani fexti Pontificis, ad officium vocatus est, anno Domini 1379. Multa egregia bella & facinora, contra Gentiles Lituanos & Samogitas, temporibus Keystudi, Iapeloule. Vitoldi, & Svidrigelonia. Ducam Litaania.godit.Ordinem in potetate octo annis tenuit. Mariemburgæ

Laturæ debitum persolvit.

Vigefimus primus, Conradus Va-!enrodensis, Vencessai XXXIII Imperatoris, & Bonifacii Pontificis rempore, munus Magisterii oblatum suscepit, anno 1388. Vehemens & iracundus extitit: totis viribus bello incumbebat. Monachos, Sacerdotes, & omnes ecclef... sticos, furore percitus, odio periequecatur, nullumque in hora mortis ad se venire passus est. Anno 1321 fratres orunis, armata manu, per fluvium Crononem, Lituanis Nemen dictum, ad arcem Cavvnensem in Liquaniam navibus terraque pervenerunt, ibique ces munitiones celerrime erexerunt, Neuverder, & Riteverder, & MetemPOLONT AE

buig appellatas ex his Crucigeri Litui nis magna damna inferebant, regic nem igne & ferro vastando, incolasqu occidendo.

Vigefimus secundus Magister, Corradus Iungingen, ad munus obeut dum vocatus est, Vencessao XXXII Imperatore & Bonisacio Pontifice prasidentibus. Hie propter morum probitatem magnam laudem apud omn obtinuit, pacisque observantissimi erat. Ideo ab Ordinis fratribus eur multa pati oportebat. Annis duode cim officio præsait. Postea ex carcer bus corporis liberatus, Mariemburg Divæ Annæ templo humatus est.

Vigefimus tertius Magister, Vlrici de Iungingen, Conradi mater, Ruppe to X X X IV Cæsare & Gregorio X Pontissee munia obeuntibus, ost ciunsus en partis extitit. Regulas Ordinis ne admodum observavit. Consanguinec odio prosequebatur, illorumque arcipartim eripuit, partis destruxit. Cur Lituanis & Polonis plurima bella gestit. Hune postea lagiclo Rex Poloni. & Lituaniæ magnus Dux Vitoldu cruento præsio prosligavit: ubi & ipseum plurimis Commendatoribus. que rum ducenti recententur, cecidit. Di

quoque Stetinensis, & Olesnicensis, kerezdorfique Dux e cercitus Crucige-rorum, a Polonis capti. Quinque milla Crucigerorum a Polonis cæia sunt, Lituanorum tamen in castris Polono-rum militantium septem in llia truci-

Vigelimus quartus Magister, Henricus Comes Plavensis, sub Signimundo
XXXV Imperatore & Ioanne XXIII
Pontifice electus est. Hic volebat uleisei
injuriam quæ a Polonis Cruciperis illata erat : sed antequam quicquam inciperet, ab officio dejectus est, & Engeliburgæ in carceres conjectus, deinde ad
Lebsteg mislis, ubi septimo anno in
vinculis perasto saris concessit. Sepul-

tus Mariemburgæ.

bergensis, Imperatorix culma Magister, Sigitimundo XXXV see; trum tenente & Ioanne XXIII Romano Pontusce, ordini prapositus est, anno Domini tato. Primo anno, cum suscepitset ori cium, Iagielo Rex Polonix, &
Vitoldus Day Lituania, Osterrodam,
Helsburgensemque Lymoparum, Resen urgam, Hongam, & Chind urguna civitates depopulationat. Argentoratum obsederunt, re tamen infecta
cuscesserunt. Novem annis Ordinis cu-

Z 2 ram

ram gessit. Postea, ut deponere ut, per cibus obtinuit. Gedani vitam nnivit Marienburga vero ter usus. C.

Vigefimus ier eus. Par las Rude liter fis, Signimus di MIKV Imporatoris è Martani I entificis tempore, Magaze, celtitudinem confecutur ett, auto Den ini 1419. Huner tempore provinca e certates Profese ed Regem I elemis Calin lium acree sunt, & jugo Crucigatorum excuficium. On emi novem annis hic magilter retatur mortuus tandem, Martenburga, fepultus.

husius, Alocate MXNAX Ron and in peratoris tempore, offcien in help anno 1418. The a tello, or and vixit, a tinuit, nimio dolore ob fratrum perestitatem confumptus. Mariemburg mortuus, ibidemeue fepultus.

Vinesimus octavus, Ludovicus He

nusius, sub Catare Friderico, hun
nominis III, fratres regere capit, ann
nominis III, fratres regere capit promitis III
nominis III, fratres regere capit promitis III
nominis III, fratres regere capit
nomi

DESCRIPTIO. 357 less. Postea Rex Polonia, capta arce Calvalore, pacem cum Crucigoris italit. Atque ab hoc teo pore Pon crania Regno Polon e adjuncta est, pro qua Poloni 150 annis perpetuo cum Crucigeris belligerabant.

Vigesimus nonus, Henricus Rheus, Comes Plavensis dignitatem Magistetii a lecutus est, sub Friderico hujus nominis III Imperatore, anno Domini 1467. Vndecim hebdomadis officio presuit. Regiomonti in Cathedrali Le-

clesia terræ mandatus est.

Trigesimus Magister, Henricus Comes Ritherbergentis, anno 1470 offie um salcepit, præsidentibus Friderico III Imperatore, & Sixto Pontifice
hujus nominis quarto. Fuit vir rigidus faribundusque. Theodorum Episcopum Prassar captum in vinculis same peremit. Ordini annis septem
præsait. Regiomonti sepultus est. Husus tempore bellum sacerdotum in
Germania suit.

Trigesimus primes, Martinus Truchses VVeczhausensis, sub Friderico III Imperatore, & Sixto IV Pontifice, ordini præsectus est. Duodecim annis spræselt. Casimi. o, and Folonia, obedentam præsent. Region. onti mortuus, ibidemque sepultus est.

Z 3

Trige-

378 POLONIAZ

Trigesimus secundus Magister, loannes de Tiesen ex Helvetia, celebri
samilia oriundus, Maximiliano seeptrum tenente, & iulio Pontifice præsidente, Ordinem in tutelam suscepit,
anno 1489. Eodem anno Polonia Regi
suramentum præstitit. Possea eidem
regi Ioanni Alberto auxilium contra
Valuchos serens, cum exercitu prostigatus, ipseque peren ptus est. Regiomontum delatus, iludem terræ mandatur.

Saxonie, Turingorum & Hermandurorum Marchio, Maximiliani Imperatoris & Iulii Pontificis temporibus, anno Domini 1468, in fetto divi Michaelis, Regiomonti Magistratum succepit.
Nunquam Regi Polonie juramento se
obstringere voluit. qua de causa à Polonis sepius insessatus, in patriam
suam Hermanduriam prosectus, ubi,
duodecim annis extra Ordinis fines exactis, mortuus est. Hujus tempore Ioannes Albertus Rex Polonie è vivis
decessit, cui in regno Alexander frater
germanus successit.

Trigesimus quartus, Albertus Marchio Brandenburgensis, Casimiri regis I oloniæ nepos, Maximiliani Cæsaris Se Iulii Pontincis temperibus, Ordini (elenes folenniter cum ingenti; omya Regiomonti prætectus est, anno Domini
1512. Signmundo Regi Poloniæ avunalo suo juramentum prætlare nolnit,
ed arces necessaris omnibus munivit,
it se contra Polonorum incursum deenderet. Magnum & diuturnum belum cum Rege Poloniæ habuit, in quo
ex utraque parte multi ceciderunt, eam
ob causam, quod juramento se obbringere Regi noluisset.

Gesta hujus Magistri tempore pracipua.

A Nno Domini 1519, in autumno, inter Sigismundum Regem Poloita, & Magistrum Prussia Albertum
Marchionem, bellum ortum est. An10 1520 Albertus Marchio, die sesto
Lircumcissonis Christi, Bransbergam
nopinate occupavit. Eodem anno,
Mielzak, Milimlyn, Regi traditæ sunt,
um aliis plurimis civitatibus castrisue. Quadragesimali tempore, mense
prisi,copia Regis Oland civitatem &
reem sub Magistro coperunt Eodem
nno Brandemburga arx & civitas à
lolonis capta & depopulata est.

Anno Domini 1520 Volfangus, Dux chonemburgensis, cum exercitu Ortinis decem millium peditum & qua-

Z 4 tuor

taor milliam e picum, Gedanem ep Judiavit, ex eji coj jue monte Vario rocantiem data namention. ter mile globo, formentorum bel corum, in civitatem frust, a tamen exe neravit, nall an enim housenem la fic fibivero ingens dan nam in tormen tis & globulit intulity namex muro e vitat , torn entum umum j ixstantidi mum in mille frusta concussium est; 8 si aliquis ex exercitu se ostenderet, i hunc quatuor vel quinq; tormenta e turribus ervitatis exone: al antur. tar ta j mileria & penuria on nium C: 2 gerorum milites afficulerant, ut mul tis fuorum dest leratis qui undan, ca ptis, suga sibi ab obsidione consulere cogerentur. Interea vero Poloniæ Re in subsidium Gedanensibus 1200 equi tum eketorum nisht, qui milnes Ciu cigerorum, a Gedanie il lione dince dentes, insecuti unt, p'urimos que e cis trucidaverunt, quoidam captivo abduxerunt, multi etiam à Cassubiis & Pomeranis jugulati unt. Polica Regit exercitus Dirichoviain & Stargerdur arces occupavit. Choy nicz quoque as cum civitate capta est. Pelica cate. civitates & arces ultro le Regi Poloni obtulerant, & milites O.dir.s ur cum Crucigeris ex Trussa tunt ejecti. Ann

DESCRIPTIO. Anno Domini 1929, die octava Apris, Prussia, quam primum religiosi C. reigeri videlicet tenuerunt in munan peliciam Sepenci, atom frouarem cessit. Albertus enim Marchio Brandenburgensis, in o'da e tripchmus quartus & throngs Mag fter Cin-Ligerorum, belli cum Rege Poloniz pertæras, deficileque contra fumulum calcitrare videns, Regem fibi per intermuntios fratres & affines suos reconciliavit, Cracoviamoge veniens, jutamentum folenniter Regi Polonie Sigianundo, in Majestate Regia ad d sabricata in medio foro Cracoviensi se-Icati, Regaliouique induto præstirit cum multis Princi; bus. Ibi preprædi-Sum Albertum Marchionem Brandeubuigensem, post juramentum soenniter piæsti um, Sigismundus Rex Principem secularem, equitemque, ut vocant, auratum creavit. Terrasque omnes Prusiæ certis sub conditionibus eidem, ut feudali, chentique, & tubdito suo concessit, vexillumque illi suum ful infiguis Polonicis ded.t. Atque hie finit ordo ille, ut vocant, Teutonicorum Crucigerorum in Prussia. Anno Domini 1626, Alberto Prudiæ Ducistoror Regis Daniæ in matrimonium data est: ex qua suscepit silium, Alocreum 25 Fri

I riderieum modernum ducem Pruffiæ, qui etiam post mortem patris Regi Poloniæ juramentum homagiumque si lenniter præstitit. Nunc, quo ordine & quibus ceremoniis boc juramentum præstitum sit, quoniam ipse præsens rerum spestator sui, breviter dicam.

Anno Domini 1569, mense Iulio, in Comitiis regni generalibus, Lublini ce-Iebratis, Albertus Fridericus Marchio Brandenburgensis, Alberti Ducis Prussiæ prædicti silius, patri in Principatu succedens, juramentum Regi Poloniæ præstitit, hoc modo. Decima nona die Iulii,amplissimum suggestum, (siveMajeltas, ut dicitur, Regia) tectum sericeis & stragulis tapetifque pretiosis, in suburbio Lublinensi sumpruose erigitur, ubi Rex sessirus esset. Concursus fit ad forum immensæ hominum multitudi. nis; opplentur viæ, omnesque plateæ, quacunque incellus erat, satagit pro se quisque vel ornatus splendido vestitu, vel ai mis instructus apparere. Interim Majestas regia ex arce in thronum proficifcitur; cingitur ingenti & splendida Senatorum Procerumque univerfi Regni corona, præcedentibus Principibus viris, acomnis ordinis confiliariis, & aulicis. Vexillumque pulcherrimum & amplif-

DESCRIPTIO. oplissimum album, novo Duci de ore cum infigniis donandum, Erafus Debinski, Cancellarii regni filius, rferebat. Postea Rex in domum tandam suggesto oppositam divertir, ibique ornatu regali induitur, sanliis videlicet aureis, alba Dalmatica, chlamyde, five Piviali ex panno auo confecta, & Corona regia aurea, mmis lapidibusque pretiosis concinaffabreque ornata: chirothecas quote annulis gemmilque ornatas maniis imposuit. Induta Majestas regia namentis regalibus, de modo illa in zgestum procedit media inter revendissimos Dominum Iacobum Vanski Archiepiscopum Gnesnensem imatem regni, ac Dominum Padevvski Episcopum Cracoviensem, æcedentibus & subsequentibus conque primariis Dominis, Consilias, Spiritualibusque. Gladium evanatum ancipitem Dominus Ancas Zborovvski, Gladiator (ut diur) Regni, præferebat. Pomuni au-1m, cruce infignitum, Petrus Zbovvski, Palatinus Sendomirientis, porbat, & sceptrum Stanitlaus Myilwyski, Palatinus Cracoviensis, anteebat. Cum itaque facra regia Maje-18 in solio sedit, quatuor Germani F. UCCO

POLONIAE 264 process Prudix, nomine Duck n tapplices venerant, & g nibus ne unus corum orati nenatacan to le re ad S. R. M. recitavit. Oratione fin ta it du Marchas et facuor confaian suos cum illis quatuor Germanis. Dacom Pruffix accordingam v. it V niens itaque illustrissimus princees A bertus Fridericus, diferti ilma rauti dia orationem fesit ad S.R. M, fine laton flim, tapplette m, & r. Enonem tettantem. R if niamett; Realipfi Panciproonfilm requestus L tinis verbis, nomine Regis, Sacram r gam majekacem tam quam Penpem quam omnes fubditos & oprio tes ejus omni favore & gratia con: &i defendereque velles iles much a gios genu flexus cam tamma revertia attigit : accepitante de facra reg majeitate mand us vexillum album i fignitum aquila n'gra, cum literis S A coolegates in post are, car a inflitution ne ore Regio facta Lis velbis: Nos? g'ir undus Augu las Rev, anticent vestris & vesta orum la diter map. bus, tradmus & concedimu, Illat. tati tuæ, prout pare ni tao illu. Ali. tradideramus, in feudum, terra , en tates, oppida, & arces in Paulia: St.

DESCRIPTIO. Malifesten tuam invettimus, per ajus vexilli traditionem : ac instituinus gratia & benignitate nostra, qua nam Illustritatem uti nepotem norum carissimum complectimur. spemulque, quod ejus beneficentia noræ & memor & grata fidelisque Illui tas tua sit sutura. Deinde Princeps russiæ caudam vexilli tenens, super bre Fuangelorum in hæc verba juratentum præflitit. Ego Albertus Fridericus, Marchio randenburgensis, in Prussia, Stetinens, Pomeraniæ, Slavorum, Cassubioim Dux, Ponceps Rugia,& Funggiaas Norimbergensis, promitto & ju-

Ego Albertus Fridericus, Marchio randenburgensis, in Prussia, StetinenJes, Pomeraniæ, Slavorum, CassubioJes Dux, Pranceps Rugar, & Funguaus Norimbergensis, promitto & Juo, quod Serenissimo Principi ac Doino, Domino Sigismundo Augusto,
egi Poloniæ Invictissimo, Magno
uci Latuan e, kushæode ac oppnum
frarum Prussiæ Domino & Hæredi,
tut meo naturali hære litatroque Poino, & ejus Sacræ Majestatis hærediis & successor majestatis hærediis & successor majestatis hæredile Majestatis ac hæredum & totius
igni Poloniæ bonum procurabo, &
amnum præcavebo, ac omne id saam, quod ad sidelem vassallum seualemque pertinet. ita me Deus adjuut, & hoc sancaum Dei Euangelium.

Accepto hujusmodi juramento, M. stas Regia gladium ancipitem à C diatore Regni Domino Andrea Zi rovyski accepit, novumque Ducem præcinxit, inclinatum de more, dice Accingere gladio tuo tuper fen tuum potentissime. Postea ei torqu auream Regio munere non indign. impoluit. Mox emnis Ordinis Noo qui ad Equeltre munus contendeb. (in quorum ego numero, codem me præcinctus fur) præcincti sunt. Quit omnibus ex ordine solenniter peract ac depositis Regalibus indument cum toto illo comitatu Duceque Pr sax cum suis præcedente in arce red

### XII.

### LIVONIÆ DESCRIPTI

Addita est quoque brevis nariat quomodo hæc regio in jus invicta mi Regis Poloniæ Sigiimundi Aug tli, Magni Ducis Lituaniæ, cetterit, quo pacto à Moschorum Principa Svveciæ Rege diminuta fuerit.



Ivonia five Lieflandia, Reg amphilima, ab Oriente, Ru fiz, Moschorum Principisu jectz, contigua est; Nervaq stuvi DESCRIPTIO.

flucius navigabilis (in cuius utra jue ripa dux a:co, ejuidem nominis, una Livonienfium, altera Motchorum, fibi ex adverto fitæ funt) imperium Mosenoviticum a Livoniensi dulimitabat. Sed modernus Moschorum Monarcha, Ioannes Basiliades, Per, t insigni urbe Epithopali cum sibiadiacente provincia occupata, ulterius fines tuos (prout inferius dicitur) promovit. A septentrione cum Svveciæ Regno & Phinlandiæ Ducatu fines suos sinu maris Balthier disterminat. Ab occidente mari Balthæo (quod Germanicum & Prutenicum appellatur) contermina est. A meridie Samogitia & Lituania, nonnihilque in Occidentem vergens, Prussiæ adaæret. Nonaginta miliaribus Germanicis in longitudinem, & quinquaginta in latitudinem, cum finu maris Battnici adjacenti extenditur. Sed nunc bellis fævientibus, pluripus in locis valtata & diminuta ett. Continet autem in se plurima territoria, quæ pro Ducatibus computari pollunt. Horum fingula cum suis civitatibus & castris luccincte describi curabo. Sed prin.o quemedo & quando Regionis incolæ nomina Christo dederint, paucis aperiam.

Totum pene orbem terratum, post maximakinum illud unive. v terræ (. vion, fallacium d'emonum pande ductum, veram mans Petrolige ne: in no mulie, um & ha orum Deorg cultu, vanaque sepersitione, con n' tulle constat. Quidam enim mertu homines, projeter morita i eneticia egregia p. h.a., cultu divino veneraba tut. A'ii malignos Dæmones, ement ter neiraculis & prodeiis hominu Oralis fete infineantes adorabant. I' rique bellus atque fequitibus, fealetis pictuque arte humana finu! en.is, glo.iam veri Dei exhactar Deneclem Carfti, veri Derhen in car benignitas, & Enangelli ejus cla tar, poun ulea recuia, quan lux clar i. wa mundo or licus analysta las to ros terribilitque tenebras diculi Sed research Septembrionaics, & or nes gentes ad Aquilencin vergent Christianæ religionis ignaræ, var id do um cultur diucius tele je catæ fi runt. diff cilis enim ad eos exters g i tibus acitus crat, propter effera ba ariem , & crudelitatem popu ke a ani etiam & Græci, qui prin fidem Christianam amplexi sunt, prenttional um plaga, um minus c ar am notitiam habei aut : unde étum ett, ut Livonia, cum cateris

## DESCRIPTIO. rellonem vergentibus regionibus, novislime omnium Sacro Baptisini me lavata fuerit. Demun i Friderici primi ex Ducibus Germaniæ Romanorum imperatoris temporibus, mercatores rem familiarem ex Germania rer mare Balticum in Livoniam appulsunt, & gents barbara limplicatreque animos ob mutua mercimo-Lia commutanda pellexerunt. Erat vitem hie populus miræ simplicitatis, opun que parandarum & citamiliaris justo negligentior. melle enim expresso (quo maxime regio abundat) cieram, velut alias quisquilias & purgamenta, domibus everrebant. Postca succedente quæstu, & mercatoribus Occupitalinas en reciconfluentibus, San acces paulatim fe illes immilcere, ad in the tar, in percentinationis cau-12, od at no, ut, mercare i us vilohcet : ... iaros Livonum acquirentibus, 1' . anir s gentis Christo, per verbum Prance, i salutiserum, lucrifacerent. Drat igitur ea tempestate vir quidam, i Meinardus nomine, in Lubeca, civitato central inal pierate & il neumonia vice una cum mercato... sus conscensa navi in Livoniam, anno partie per Christum salutis milicamo ducentenimo, tranen, & con-Aa Ipi\_

friciens, in tam infigni & præfrater nicile nullos operarios extare, concenuo ibi unius famuli convictu contertas, ætatem transigere confictuit, ca samque sibi ex aibuttis propter inibi. arcendos confiruxit. Paulatim deine hominum familiaritatem captare, & tado superato, adhibita jam muti convictus & contractæ notitiæ cur incolis Regionis oportunitate, Rel gionis & rerum Divinarum eos adme nere cœpit, sensimque à vano Idole rum cultu ad Christianæ fidei obser vantiam adducere auspicanteque Dec & pium viri religiosi conatum secur dante, complures incolarum in agn. tam veritatis doctrinam concellerun quorum creicente numero, multe rumque animis (ut fit) rei novæ & it usitatæ religionis studio slagrantibu Basilica instauratur. Nec multo po-Meinardus à Bremensi Archiepi.cop in Livoniæ Fpitcopum contecratur.qu in melleChrististrenui operacii munu adin.plens, rem Christianam multur adauxit, & magnam gentis partem a Christum convertit. Portea vitam cui morte feliciter commutavit. Huic e na decedenti Bertoidus Cistercier nam abbas successit, qui contra irruer ics heftes ficiei Christiana, una cur

DESCRIPTIO. ercgrinis militibus, qui pietatis ergo d militiam Christo exercendam ex Germania confluxerant, pugnate intituit. Vbi vero ad pugnam ventum th, equo infreni in mediam barbarorum aciem projectus confoditur. Tandem crescente multorum pietate, plurimi facræ se militiæ devoverunt, O.dinitque frattum Teutonicorum hab!taiuscepto, Ensiferos fratres sese nuncupaverunt. Sed cum rebus gerends superelle non postent, hostiumque batparorum vis undiquaque invaletceret, Teutonicorum fratrum Ordini in Prussia se conjunxerunt. Cum enim audivissent, quod Ordo Teutonicus Cruciferorum in tota Germania prohoeret, Volquinus Præpolitus corum, à quinto in ordine Magistro Prustiz Conra lo, olim Comite I uringensi, in ordinem Teutonicum susceptus est, anno Domini 1234. Suffragorque (199dem Magistri Prussiæ Conradi, Gregorius iummus Pontifev Romanus, a es nominis nonus, je lit ubique, & pracipue apud inndeles Prutenos L. onotque, proclamari, quod Ordo tratrum à gladio in Livonia, qui nondone confirmatus erat) Teutonico ordini in Piuilia unitus, incorporatus aicit il il elder Sulleperunt fraque frate- ifi.-A 2 2

### POLONIAF

dio Livonienses, crucem, habitumqu more fratrum Teutonicorum in Prufia. Et semper ab hoe tempore Mag ftri Prufliæ, à . com... as Mar tributa certa & obedientiam exigbant, unjugad temp with the Mice chionis Brandenburgensis, M. i. Piudia, critatii e Domini mira a klinium e ingente, mum decimalte tio, proutpam, quam of edentian ... cipere maluit. Itaque Livonientes, da partern taingent tumma pecunin, potterum ab obedrentia Pautenies M ganis exhilenda liberati tunt. Hat tamen ichertatem paule post per inte-Ientiam suam amiserunt: Rex enit Polonorum Sigrimunder Augudi is co in perefratem man, prout michael cetur, redigit. Sedad remaccedo. L vonienses Cruciferi, habitu fratrui Teutonicorum in Paulia allumpt gravishmis bellerum laboribus en: barbaris fortiter exantlatis, hactent revum in Livonia potiti sunt, Ma e 'aumane sibi elegerunt, qui car Commendatoribus, seu etiam Præse Etis, totam Regionem gubernaba Erant præter hune in Livonia Ivil p. c. h. uccuti oto A. chiepincopus R. : in Despients Hill dentis, Ox ine, Curlandae, Revalizque I, icop

DESCRIPTIO. Hi fra munia strenue & magnifice it Principes obibant. Sed anno Doimini MDLVIII, Moschorum Dux, Derpta five Torpato, infigni urbe Epilopali, potitus, Epic queum Derprensem penitus abolevit. Rex quoque Poloniæ Archiepitcopatum Rigensem cum omnibus arcibus & civicatibus (rerum enim in Livonia potitur) tenet. Revaliensem Episcopatum Svvecix Rex, urbe Revalia capta, administrate Osclensom Fritopatum & Abtelentem flat ir regis Dan'y, Magnus nomine, una cam inmin Ocelia possidet.

Ordinis Teutonici Magister, una cum tuis Commendatonbus, phirima oppida & acces munitas perfideb at. & primo quidem ordinis Magiller & archiepitoopus Rigenfis, fimul & zonann-(tim Rigam urbem metroschin regit)nis occupabant, monetamque utercue propriam, qua adhuc incela regionis utuntur, cudebat. Verum Magister, præter dominii & potlettionis contortium, arcem quoque ibi habebat. Tiiz jam ordine territoria, arces & civitates, tam Magiltro ordinis, quam Epif opis & Commendatoribas fubrectas, describere pergam. Hæc vero fant territoria five provincie, in Livonicus domidominio, quæ pro Ducatibus valen utpote, Leitlandia, Vikeclandia, Cur landia, Semigalia, Ettlandia, Virlandia Haria, Gervendiaque.

Leitlandia sive Rigensis Provincia.

L'has arces & civitates, regi Polonic subjectas, habet.

Riga un bs celeberrima, tetius Livo nir metropolis; muio fortifimo pro rugnaculifque & turribus dentis, tor mentis belicis apprime munitis, val loque inexcusso tribus ordinibus tor mentorum, undiquaque munita; folsis duabus, ex utraque valli parte, circumduéta, & stipitibus acutis circumfepta, rebus bellicis, tormentis & commeatu copioso, militibusque stipendiariis, pacis & belli tempore, bene provila. Arcem quoque bene munitam, & emnibus necessariis provisam, sibi adjunctam habet. in qua olim Magi-Itii sedem suam habebant, eam nunc Gothardus Kietler Dux Curlandiæ, reg.s Poloniæ feudalis, nomine regio administrat; in civitatem tamen ipsam jus nullum haber. Administratorem enim, five Capitaneum aliquem, cives fini dominari (libertatem afferentes) from patientur: fed obedientiam & tributa

DESCRIPTIO. uta regi Poloniæ fideliter exhibent, pfique ci: ilibus legibus urbem admiuffrant. Hanc urbem flavius Dyvina implifimus (ex Severa regione Rutfiæ, Moschovitæ Duci subjecta, ortus) ina cum arce alluit, & duobus à Riga in mare amplissimis offiis exoneratur. Per hune naves ex mari, de ultramarinis regionibus, utpote Svvecia, Dania, Holfatia, & cæteris repostis provinciis, appellunt: Ex Russia quoque & Lituania cineres, asseres, ligna cæia, & lævigata omnis generis ad naves fabricandas, frumentum quoque grandi copia, & cætera, importantur. Magnumque hac in urbe & celeberrimum est emporium. quamvis enim duobus miliaribus à mari distar, naves tamen omnigenæ facillime de mari sub ipsa mænia urbis veniunt & re-. deunt.

Hæ vero arces, civitates & præsechuræ, Capitaneatusque, in hac Leitlandia sive Rigensi provincia, continentur; Videlicet

Dunamunt, arx inexpugnabilis natura oportunitateque loci. Mari adjacet, in ostiis Dvveni sluvii, duobus à Riga miliaribus sita, præsidiisque Polonicis munita. In ea omnes naves ex ultramarinis region.bus ad Rigam ve-

Aa 4 nieu-

POLONIAE rentes, merces indicare, teloniaque periolvere, coguntur.

Plokhaus, munitio inter Rigam (
Dunamunt, ad Dyvinam con lea.)

ea que que onine, naves executante

Ha autem dua arces Rigentious in

xime invisa sunt.

Enchelm, ary murata ad Dymna Envium, duenus neliambas a Rigat ta, in orientem procedendo.

Hæ quoque arces Dvvinæ impen

Vxul, arx desolata, curia tamen i ca, ul i Prætectus manet, extructa.

Kircholm duobus miliaribus al est
Crudelem illic quendam conflictun
Echeminum stragem milianemicumia
lus omum ingens congeitus testatur.

Lenvard, arx ab Vyul quatuor m liaribus ad Dyvinam fita.

Ascherad, olim Palatinatus: arx ac Dyvinam munita. Most novitæque at ca di proties republi nunt. Quatuor mi Laribus à Lenvarda abest.

Naavv, Seinegen, Georgenburk Levv Loig, Reiffiten, Lucen, Luden, Neven-Lal, arets muratæ abtque civitat bus-

Dunenborg, arv ad Pyvinam municifime tita. Commendator five Palacinus ei olim Magitri nonane piæfidebat.

Sege-

DESCRIPTIO. 377
. Segevolt, arx & civitas, olim Ordis. Marschalci primi à Magistro proria erat, cum cæteris ad eam pertitentibus, videlicet Levyburg, Nitavy, Georgenburg, & Choen castris.

Aries, arx; VVolmer civitas & catrum: Hermes arx. quatuor miliaribus li Pernavya & Phelin.

Has supradictas omnes arces, & cimitates, cum suis Palatinatibus, & Præie unis invictif mus ex Polonie e cisidet, excepto Mariemburga castro, und Meschovie Princeps occupavit. Adzel autem, & Rodempeus, à Moschovitis exustæ & desolatæ sunt.

# Archiepiscopatus Rigensis.

IN codem territorioRigensi Rex quoque Poloniæ omnes arces, civitates, Capitancatus, & Prætecturas Archiepiscopales possidet.

Kokenhaus, arx & civitas, natura & oportunitate loci munitissima, ad Dyvinam fluvium tita, exteratum Ar-

chiepiscopi arcium principalis.

Vxul, Lenvard, supranominatæ arces: Krevvburg, Landon, Sesuegen,
Schamborg, Serben, Conemburg, aix
cum civitate, Sans, Vaniel, Dalen, lencel, Treyden.

Smilten, arx a Moschovitis delolara,

Aas Cre-

Cremon, castrum olim Capituli Me tropolitanæ Ecclesiæ Rigensis.

Sancel, arx apprime munitissima mari adhærens, ad Archidiaconatus Rigensem quondam pertinebat. H. itaque omnes arces, & civitates enu meratæ, Regi Poloniæ subsunt.

Arces nobilium in prædicto Archie piscopatu hæ sunt: Nochrosen, Rotem berg, Mayan, Pierkiel, Roppe, Nabbe Elner, & Bersen. Earum domini Polono Regi obtemperant.

### Episcopatus Derptenfis.

DErpt, sive Torpatum, sive Derbet insignis urbs Episcopalis, & arx it colle municissima, urbi impendens Hæc anno Domini 1558, ab exercite Moschorum Ducis, violenta oppugnatione cum tota circumjacenti provin cia, capta est. Hæ vero arces ad hun-Episcopatum pertinebant: Faleanavv castrum, & monasterium inligne Neinhaus, 18 miliaribus à Derpt sita Rutenis contermina; VVerbeke, Oldentorn, Kiriepe, Verpech. Nobilium arces in hoc Epitcopatu quatuor præcipuæ erant, videlicet, Olfen, Kane. lichth, Raden, Cunctal, five Regental, omneique à Moschorum Duce cum Epileopatu subjugatæ sunt.

Episco-

# Episcopatus Habselensis &

Vikechzlandia regio ad Habselensem Episcopatum cum suis arcibus & divitatibus pertinebat, quæ quatuor-lecim miliaribus in longitudinem, luodecimque in latitudinem patet, mari Germanico adhæret, & has arces complectitur, quas Syveciæ rex una cum regione possidet.

Habiel, arx principalis cum civitate, in qua est Ecclesia Cathedralis. Eam rex. Syveciæ vi ad deditionem coëgit.

Lode aix munita, quam Dux Curlandiæ Gothardus Kietler à Svvecenfium impetu nuper defenderat, & aliquot eis grandia tormenta ademerat; sed postea ab eisdem capta est.

Lehal castrum, & civitas, in qua est insigne vuginum monasterium, nunc præsidiis Svvecensium tenetur.

Ficzkel & Felin, arces, à Moschovitis exustæ & desolatæ sunt.

Verder arx municissima, ad sluvium 7 undam sita, ab ipsis Cruciteris Livoniensibus destructa & demolita est.

Ozilia insula in mari Germanico, aliquot à litore milianibus sita est. Ad Ozelentem Epiteopatum pertinebat. Arces & civitates duas munitissimas habet.

Im et. eas Ciuciteii regi Danir r. diderunt, quas nune Magaris epital. Rogis Danne fruter poslidet, I; neo: tusque titulo utitur. Harum arciu una Arnestorg, aitera Sonondu.

appellatur.

Thuan. lib. LIX. ad annum 157 Ioanni Succorum Regi hoc anno i parum telienter ceilere. Nam in Liv nia cum Nicolaus Achazius & Ponti Gardius Gallus cum Cermanis & Sci tis circiter v c10, qui superiori anr Revaliam venerant, ad recipienda Vetenbergam medio inter Revalia & Narvam itinere politam protecti e lent, trimestri ol sidione tempo. c p defidiam transacto, tandem poli a quot irritas oppugnationes exitio'a i ter Germanos & Scotos rixa exor. eft, que & ad justum prælium des nit, in quo ex Scotis cio io phicerun cæteri cum vevillis tuis ad Rutlos, q Vetenbergam tenchant, transfagerun Ita que obtidione soluta Aprili men Succici Duces re infecta ad fua redirunt. Russi successu elati ad rapina effuli toran, Hatigiam ad R. vali vu que portas excurrentes val. . . t. melior fuir popularium ac rufficorus condicio sub Livonis equitibus; qui ipfi raj mis & licentile affacti, nee fil

DESCRIPTIO. 38

tidem parcentes, fumma que immanate cuncta di l'i ientes, tota ea æfiate accuati funt ; & ad extremum, in fekiam perfidia cumulment, Hapteım, Lodem & Lealem arces, quas pro mendus evactis ab Ioanne tradicis Leep, raat, Daniæ Regi, pacifiente Niolao Vngerno Ofiliæ vicario, venunt xxc aureorum cio, folutione in 111 K. l. Quintiles sequentis anni dilaaquod provincia detrimentolum, Lionis propudiofum, & emtori int utuosum fuit. Nam paulo post Russi duce Knesio Mikita, licet illi pacem um Dano haberent, Lodem, Lealem, 'ikelam, & irfam tracius il.ius metrooiim Haptelam.præfidio & commeau infliuttiffimam, flaginola prætectoum tive ignavia five pertidia deditiorecapiunt, & expo talantem de injuia Danum ambiguo reiponio ludiicati funt.

### Curlandia Regio.

Harione maris Balthici sinu, ab Occidente vero, ubi Prudiani contingit, pelago, qui Curlandicus appellatur, alluitur. A Meridie Samogina commis cit, Regique Polonae subert. sed cam Gothardus Kietler, regis gratia & bemigni-

nignitate tenet, tituloque ejus utitu Has civitates & arces complectitur:

Vinda, arx cum civitate & Palatina tu, Polonis Kiets dicitur. In ca Magità fedem tuam habuerunt, & Consit conventione que celebrare foliti eran nune Polonicis præfidus tenetur, ad ministrante illustri & magnifico di mino toanne Chodkievvicz, Genera Samogium, & supremo Gubernato Livoniæ, ac magno Marschatco Magnituaniæ Ducatus.

Goldingen, arx & civitas cum distr &u amplo.

Grubin & Candaph, arces cum pix fecturis ditissimis.

Tuczkom, Sabel, Durbin, Alem poth, Shruden, Frauemburg, Altangen arces. Nevyburg, callrum in filmen Samogitiæ.

Episcopatus Curlandiæ septem arce continet, quas Magnus Regis Dania frater possidet. kpiscopatusque titulun sibi usurpat. hisque nominibus hæ arces nominantur: Edvvalen, Filthen Hasempot, Angermunde, Dondangen Neinhaus, & Ambothen.

### Semigalia Ducatus.

Hafque

DESCRIPTIO. 383
Tasque arces continet: Solemburg, arx
præsectura; Basen, borg, Doblin,
ithavv, arces cum districtibus. Civites nullas habet. Totunique territoum, una cum arcibus enumeratis,
urlandiæ Dux prædictus Regis Polotæ gratia & benignitate commissum

### Estlandia Ducatus.

enet.

I Stlandiæ, sive Estoniæ Ducatus, mari Svveciæ à Septentrione adjacet. las arces præcipuas cum civitatibus & ræsecuris complectitur:

Felin, arx & civitas munitissima.

Ina cum ultimo Magistro Livoniæ

Ilhelmo Furttemberg, seudali Regis
oloniæ, à propriis militibus stipeniariis Germanis Moschorum Duci
olose prodita est. Civitas ipia exusta,
rx vero præsidiis Moschoviticis muita, unaque cum districtu, sive Palatiiatu, Moschorum Duci subest. Magider vero in ea captus, Moschoviam absuctus, in vinculis spiritum exhalavit.
It que hunc extremum exitum Magitri Livonienses habuere.

Lais & Talezkoien, arces, à Moscho juoque occupatæsunt.

Tarnest, sive Taurus, arx munitifima, præsidnisque Moschoviticis provisa.

POLONIAE vifa. A Lituanis, Duce exercitus illu' & m. gnifico domino Nicolao Rad vvil Palatino, Vilnensi, pulverit bond adams aprofiti j da, & d Moschovitis, à vi & impetu pulve volantibus eversa est. Ego etiam hi oppugnationi cum patre meo int fui. Hac autem arce expugnata & c rela, Lituani quibusdam Moschort en liuctis, quibusdam occisis, ve Tartari, arce desolata relicta & n occupata, nec munita, (quæ facile staurari potuit,) cum spoliis, torme tisque & cætera supellectili bell ca a la. discesserunt, anno Domini 151 Iulii ultima.

Operpal arcem exercitus regis Polniz exussit & desolavit.

Has autem in hoc Ducatu arces r

Poloniæ poslidet:

Karxhaus, Helmeth, Rugen, Panavam carcenting profit & touties of the control of t

1'11 32 . a.

TErritorium hoc L'vor in inter ( rientalem & Sept attionalem pi gam litum, a Septentrione Balth DESCRIPTION 385
paris sinu terminatur, ab Oriente verva shuvio celebri, ex lacu Pleybas mergenti & in mare Balthieum intedienti, alluitur. A Meridie Estlanda, ab occasu Hariæ contermina est. a octo milliarious in longitudinem, a serva shuvio ad Revvaliam unque. vanditur, hasque arces complecticus:

Nerva, arx & civitas infigriis, mariiis fita. Ex adverto in altera ripa at
em a Moscho erectam, lanovy. Corod
lictam, habet. Atque suvius practicus
verva, has arces intersuens, Moschoum & Livoniensium imperium clina
listimitabat. Additio. Hæc urbs holie ob continua bella, & incendium,
uperioribus annis mitere est detera
nata.

Tolezeburg, ark ad finum mar: Bala Lisi, inter Ne. vam & Kevaha n civlates æquali distantia sita. Distat à Revalia xv mill., & mænia illius à flutibus marinis pullantur.

VVelenburg, arx & capitaneatus.

Bercholm, olim arx Episcopi Revatensis erat. Ass quoque, & Est, due ares nobilium Livoniæ: una Roberti à Gilsen; altera Bernardi de Tabe.

Has omnes arces cum suo rerritolo Moschorum Princeps occupa: 386 POLONIAE Verum rex Syveciæ jam ear lein recu peravit.

### Haria Provincia.

Haria juxta mare Svveciæ sita, i longitudinem sedecim miliaribu & octo in latitudinem, extenditus Cum Virlandizque territorio pro Di catu computatur.

Hæ arces in ea fitæ funt:

Revalia, unbs celebris cum arce ma nitifima, ad finum maris Baltiver con dita est. Sede sie idopali clara Sab Re ge Poloniæ à Soveciæ Regis exercit occupata. Monetam Revalienses pro printi quadrangularem cudure, kleva sich i signo pal arces al prot sibi sub jecta i od idrat; in civitatem tamo n dina que imperionve habebat, se Megssier ordans cam administrabat Badis, castrum & monasterium in

Ly 10, Succentes inopinata intertion ceperunt.

lien e. A Motenorum d'ice expugnat nunc tenetur.

Gerven. La Deatus.

C! venlandia regio v avi adjacens prem mill aribus in longitud : a, sex in latitudinem par t. Fru men

DESCRIPTIO. menti & cateratum rerum ex terra nascentium feracissima. unam arcem, Vitenstein dictam, principalem, cum pagis & curiis compluribus nobilium, haliter. Fam abbase! clonic, Succentium. Revocupara. In lykamien, id Calbuslasis, toloni, dieta. In las t it is five Provinciis Livoniæ præd. Iquæ etiam pro Ducatibus com-1 . (poliunt) variæ sunt multarum gentium linguæ : plebs ipla Livonica t: ibus fere linguis (non multum tamen à le disserentibus) utitur, ad Lituaniet toque illoma magna expare allucunt. Barbarie & moribus incultis rigent. Lituanis & Samogitis ob vicinitatem in omnibus perfimiles funt. Veslitu vili, coque ut plurimum cineritio, ad Germanicum, habitum alludenti, utuntur. Ex tiliæ libro, more Lituanorum & Rutenorum, cothurnos connectere solent; vel ex jumentorum pellicus, una cum feris detractis. Feemineus sexus in pagis, more gentis Cyganorum, (vel, ur quidam volunt, Cyrenzorum) vagabundæ, vestiuntur, vesticumque quibusdam globulis plen.bi, cupri & electuains exornant. Indusia quoque, circa collum præcipue, annulis intertexturisque variis ornant.

Bb 2 Cri-

lane,

DESCRIPTIO.

384

lant. & ubi possunt, quoleunque milites assu circan ventes. & incastos opprimunt. Uni vel daobus vires transmis dissibilis est, præcipue si apud agresses pernoctaverint nam somno oppretios, magna ex parte trucidant sussocantque. Divertoria in hac regione rara vel penitus nulla reperiuntur, sed ad cur as & prædia viatores divertere, ibidemque pernoctare se sent. I empla quoque rarissime, nisi in arcibus, visuntur.

Cives & Nobiles omnes Germani funt, Germanii in monibus & idiomate utuntur. Fæmmeus fexus pallia rubea, communiter capiti imposita, ad talos cum frequentus in is plicis gerit. Vittas mulieres in capitibus non gerunt, sed contricatos crines, (quos maxime nutriunt, vel ad id præparatos adaptant,) tam matronæ quam virgines capiti circumnectunt. Pileos sive biretos quadrangulares, more Cardinalium Romanorum, gestant: quædam vero palliis cum velamine, velut tecto, frontem & caput tegente, utuntur.

Sponsa, cum ad matrimonium conti ahendum deducitur, corona argentea deaurata rotunda & in altum prominente ornatur; omnisque virginalis & matronatum chorus, tubeis pallis vestitus, longo ordine præit & tequi-

Bb3 tur.

fun in pages & civitations guitu amar. iona, n'ax me d'insente a ceterarum regionum cervilia, utuntur; attamen gens n'a, & onnes Germani regionis incolæ, hunc potum suaviter.

præbil unt.

Siliginis & frumenti Livonia dives estiadeo ut cata s juoque & transmaring nationes, I ubeca, Amsterdam, () 11 lia, Dania, Svveciaque, ejus ubertatera : remlant; ad quas grandi copui tittimenta è Livonia deportantur. In Livouriam (1677 to ipsam ex Rushæ Luname pre regionious, fluvio Devina & Neiva, filigo & id genas teram plurimum abvelitur. Pecoribus & jumontis domestro, omnis generis alundar Troubas, flavatime, acous, & fyly, advenationem idones i sterias in a nout habet urtos, aices, vulpes, lynees, macturos, castores, & oinnis generis animalia. L'opores in Livonia nutant affate & hvome colorem, perin le ut Helvetiik in alpibus, hveme fant albi , & Effate cinericii. In grunt & Metchovity pelles urfarum albas in I womam, was ex il giddhinns Septentrionis regionibu, maxime ex Dv, ma provincia Oceano glaciali adhærenti, acquirunt. Religiolidima gens Livonica,

DESCRIPTIO. nica, post susceptam Christianam filem, Romanæ Ecclesiæ ritum ardener of servans crat: Don intetiant oflinis Teutonici, & ipie Vagilier, griusquam ad Lutheranit.nu. a deteifcerent, religiotà pictate diligentes ordinis recalas, in moribulque & nabitu cultum lecentem, observapant. Divorum delubra, pietate & pulchritudine decorabant, quæ hodie à Lituani, pene demelita & detolata videntur ditionem. que faam ab omni meurtu barbarorum strenge summa cum laude vindicabant: omnia denique illis ex voto benignitate divina propter religionis antiquæ observantiam prosperante) cedebant: & Motchum barbarum, potentem holtem, à finibus suis læpusime fumma cum viftoria propultabant; prout ex his duebus præclaris & victomonthlimis certannaibus (quæ mini explanare lectori haud ingratum vilum est) apparebit.

Ab anno, quo lux divina, humana in specie certicus mua lo affalsit, 1381, Magnus Moschoviæ Dux, Livonien-sam castium Nien'ays, in provincia Derptenti, acerri ae oppugnabat, cui oppugnationi i te sua persona cum trecentis millil as arma orum interestat. Demum post diutinam & acrem

Bb 4 obfi-

oblidienem , crebraique irruptione mænia & propugnacula diruta, labe facere inceptabant : obteffi etiam det. tigati, & viribus exhaufti ac destitut devin v propugnationi & tutelæ hun liter ime submittunt, ipte etiam præt, Lus arcis, nocte Veneus diem antice dente, intomnis ante aram quandan picitratus, flagianti corde orabat ii Deus in tam deplotato rerum flatu sil funtque auxiliari dignatetur, clicomqu gravis obfidionis liberationem clarge retur. Solo igitur tenebras noctis ditcuviente, eum Moschovitæ certi jam arc.s expugnationem fibi promitterent Præfectus ille è precibus evurgit, areu 1 arregto telum cum culp de pixacuta et, nestra propugnaculi in medium exe.eitum Mofchoviticum jaculatur, &. al; irante conatibus Deo, ipfius magin Principis cor lethailter transiigit. Concharula trepuli Motehovitæ, dennnumque exanimatum levant, & cum magno ululatu deplorant is tunettimvir calum Domini fai, relicis cati is & art mro radavere, in Mothovian. fugation contalentes, percanelle const ex arce sele proripienres, hote tapientes perfequintur, per agrosque, iviva ix pagos, palantes affecuti triudant, obruunt, telifque transfiguret. & vientes, mirabili memorab lique modo uminis auspicio se liberatos, arcum d perpetuam rei memoriam, Deo diatum, in Basilica arcis ad altare apendant. Solebatque in eo templo culas divinas magna pietate & devotione peragi. Sed postea anno Domini spillum pristinæ pietatis vestigium onspiciebatur: arcus tamen prædictus mmotus ad altare pendebat, donec andem anno Domini 1558, Ioannes assitiades modernus Duy Moschoviæ,

adem arce potitus, religionem euo-

tue Lutheranam immuravit. Aliud celebre & perpetua memoria gnum prælium L vones contra Mochoviz Ducem gesserunt, anno 1500, ub ordinis Teatonici Magistro, Donino V Voltero à Pletenburg. Qui cum Moichis bellu inferre statuislet, publica munia & folennes litanias, fecundum norem Ecclesia Romana, instituit; condum enimeos Lutherana doctrina a Catholicitmo trantverios egerat, Mente que Septembri, paulo post natio "tatem Mariæ virginis, exercitum orlmat. Rigensis quoque Archiepiscopus mille Germanos equites adducit, Torvatentis Epitcopus quingentos, Revalentis & Habielensis itidem quingetos fimuil. Bbs

fimul, ita ut magifter Livonicus i prem haberet Germanorum e juitu millia, & quinque n illia Curienu pedeftrium, qui populi unt Livoni in regione our Cuclandia d'ultin Hoe cum exercita Magifter Rudiam nacimam Motchovia Ducis invadita ceique & o, pida gurdam expugni In terrio exaltation is fanctæ crucis d ad urbem Pla viam exercitum due luxta hanc sita est planicies du ru milianum latitudine patens, in aug cum divenerunt, obviam illis proc dit Moschoviticus exercitus, centu n. llia a: matorum (in diodecim aci difficultus) continens. His advinct crant l'artaierum copie, burbane f roces, triginta millia conficientes. It que l'eure nieus Magister, ubi aut tupace, fugicadum aut ingenti cum anmo advertus tantum exercitum, ba barie & armis formidal dera, proc der dum vider, milit de vicce in fier mittens, aleam bela tentare contatui &, atitals morum confirmatis, class can, cane, e justit. Morchevita que que ex alverto firma to dere, patrioque more tubas inflare, & timpanula (quas carvas fing h prætectorum h. bere (clebt) pulsate coeperunt. Mag tier Leutonieus, globes tormentarie feld

## DESCRIPTIO. felopetariosque, velut crebra continuaque tonitrua, in Tartaros contolouer. Tandem maximo clamere, firepuu, armorumque connicatione, utilique concurrunt. Tartari & Moschovitæ, arcubus & sagittis aflueti, densistimo crebetrimoque telorum tactu athera chumbiant; quæ tamen emilla acrem irrita verberabant. Tartari ubi prælio a Teuronicis fusi tugatique suere, duedecim Molchorum acies centum millia conficientes, vicibus animit que recentes succedunt. Teutones exfis Tartaris, ubi bellum recrudeteere rentrunt, quanto majorem holtiam vim prioribus succedere vident, tanto major bus animis in hostes ir zuere, & velut ab integro nova virtute refumpta, ingenti cam fremitu, cælim punctimque, vergente jam ad ve.peram die, confl gunt. Ex Motchovitis jui superenant, it ga sibi consulentes, in Pscoviam se recipiunt. Prelo itaque dirempto, compertum est, ex Teutonicis unum dantaxat desideratum, complureique, sed non lethaliter, vulneratos: Motchovitarum vero & Tartarorum circiter centena millia trucidata; ita ut duobas milliaribus cadavera pasim prostrata jacerent: triginta vero millia tuga elapli sunt. Memorabilis tane erium-

triumphus, & sen piterna memo dignum fingularis virturis & fort dinis exemplam. Hae giror elade :. rum Moschorum Dux Basilius Ioans des audita, filmmo frupore admirat. tantum evercitum à tain eviguo taturpitei caium & prostratum, a l jur quaginta annos cum Teutonicis ind cias contetimi fi. mavit. Rutenique Mouchovitæ ab co tempore Teutor

cos ferreos viros appellabant.

Ex his igitur felicithimis & victi riositlimis duobus Livonorum cu Moschovitis prælis I quamvis mul varii eventus prælia inter cos uti in 1 eveniebant) apparet, quod Livoni. ses, ordoque l'eutonieus, printquam Catholicismo desciscerent, manu d vina contra quotvis incurers hoffin propugnabantur, omnibuique reb. ex terra natcentibus, & ceteris fort. nis, copiole affluebant. Vbi vero Lu therana dogmata am; lecti anno De mini 1527 corperunt, pictatem & rei gionem avitam cum omnil us virtut bus una excutterunt. Postea variis? diversis plagis omnes pattim gravitl me afflicti funt; adeo ut universa ele menta in vindictam corum consp raffe viderentur. Terra en in regioni que omnium frugum & tructuum le

uminu nque te accidima erat, victum niril proterens illes denegabat. Aqua tiam lacusque clim piscoti nullos pices dabant. Acr quondam faluberrinus, hominum faluti à Deo concescius, in venenum & contagium concertus erat. Igne etiam & ferro Mocretus universam Derptensem Proteinciam crudeliter vastabant. Sed Teutineiam crudeliter vastabant. Sed Teutineiam crudeliter vastabant. Sed Teutineiam crudeliter vastabant. Sed Teutineiam, Catholicis imputabant.

De intestina & civili Livoniensium bello, & causa expeditionis Regu Polonia contra Magistrum Livoniensem.

Agistier Livonix, cum omnibus Teutonici ordinis fratribus & equestri ordine, post Lutheranis num atceptum, Archiepiscopo Rigenticolegr suo, ob non susceptum dogma subutheriadversabatur. Hic autem Archiepiscopus ex islustri protapia Marachienum Brandenburgensium genus ducebat, frater Alberti Marchionis
Brandenburgensis, olim Magistri Teutonici ordinis, & pessea Ducis in Prussia, neposque Regis Polonix.

Magister itaque, Comitius generalibus celebratis, conclutit & confutuir,

Archie+

Archiepiteopum bello as petendum e 12. m quod terus ordo & nobiles cu emnium fidic gus cont nferunt. I, scopus quoqueile, patinfis Hein ani ut erat inconstantis animi, facile oppugnandem Archier der pum is de Aus est. Revaliensis etiam & Habt lensis Episcopi, Magistrum metu ::: facile in caltra ejus conce thousand ita univerfa Liverie in Righte a A chiepifeopum hottilater compravit Anno itaque 1557, paulo poter atale divi Ioannis Baptistæ, ordinis Teu: nici Magner, Villacianus Furtiend exercitum cum Commendatoribi conferibite this questions, configuration dicti copias suas eidem conjui qua Siegue instructifimo exercitu, & n guo cum apparatu, Riginiem Provi cam hostiliter invadunt. Archiej : c. ins Rigenfis tametsi defensionenan. diraceur, & magnam nel ihum ; a tem fibi adjunctam haberet, infinade tamen cras, & viribus in par, ut tan exercitus vim suffinere & prequita. neutiquam potlet. In arcemita 3. Co kenhufen, natura loci munitiffin an in edita rupe constructam, cum tu profigit. Mant er vere et a ette tin verte ever incibiden garigele ver oppugnabat, tormentis machinitqu Lucil

DESCRIPTIO.

199

ellicis muros fatigans. Se i neque torieneorum crebra tonitiua, neque vatos hofuum impetus nuros labetacee poterant; fola fames & incdia objejos ad deditionem computit. Octavo aque obsidionis die, po tis adapertis, rchiepiscopo jubente, hostibus sese ederunt. Ordinis Teutonici Magister trchiepiscopum, non ut unius Proinche & urbis Rigensis consortem, on ut claræ profapir Brandeburgenium Marchionum Principem, non ut rafulem & Primaten, sed veluti barearum hoffem tractat, contum lu & rebris ladificatur, omnil usque oppilis, arcibus & pagis mulctatum, carceri mancipavit, totoque anno vinrtum detinuit.

Rev Polonir Sigitimundus Augustus, ibi id ab ordinis Marschalco (quem Magister bonis omnibus s, oljanum, eo mod bellum contra Archiepiscopum liduadebat, expulerat rescivisset, nepotis sui servilem captivitatem ægre berens, Episcopum quendam in Livoniam ad Magistrum dessinavit. Qui rum multis rationibus de liberando Archiepiscopo nomine Regis coram Magistro ageret, Magister neque excarece, andi Archiepiscopi nec componende rum dissidiorum spem præbuit, bra-

400 POLONIAL

que Legatus re intecta ad Regem rete titur. Qui, in operam idam irritani c gnovit, ordinis Magittro, omnibute cius auxiliariis, beliani denunciati q nuncio accepto, confeitim magitter. gentem thefaurum in Germaniam exercitum ibidem conscribendunnatur; adductaque funt al quot milequitum & fex vexilla peditum Gern norum in Livoniam. Rex Polona haud diu moram trahens, inteitis figu in Livoniam contendit: .quitum mui & peditum armatorua, vicorur que electissimorum centena mille. cum tormentis, anichamaque bellifügellectili, procedunt. Ordinis Magfler universes ques habebat y ratect & commendatores Regropt chit. I: flopiqueoue ties, Derptendis, Rev. hentis, & Habielenfis, copius mas c dem conjungunt. Itaque ordinis M gifter tune temporis Labebat Germ norum equitum teptem milia & f poditum vexilla, bene armatos, preterea etiam agrestium aliquot mill Livonorum. Sed Magister, l'elonorui val.d.fima lectifiimaque manu cor tocata, victoria ipem proffus abject legetumque ad Regem, qui præien i uras crat, ocius destinavit, præliut d., .coando, & pacem humanne etti.

DESCRIPTIO. Strando. I'm alan enter & berignerepondit. Nai viduas apapulos, em laves & moje innocenteique colones i l'alerette nello pacto pacem se com My Macines rune ted ut Mag her erlinis agnoscat, (inquit,) me sanguinis uut belli sittentem non esse, ipie, si paizem expetit, huc ad nos intra 18 horaun spacion accordate Proncipen one & Aic' ichtepum Rountem una adeucat. dein pacis & concordiærationem nibimus. Teutonicus Magister hoc espertie accepto, cer le sim and let le scopum, qui non longe aberat, con-La Pherait & e vincules deut milit. An Loitaque, trecentis countrie in :lmibus flipati, ad regem veniunt. Ibi cum ultro citroque de pace ageretur, tandé concluditur, ut Mag fler ordin s Are depiteopum in prifimum fratum estituerer comne que dan num & derimentum eidem illatum refarciret: præterca Regi Poloniæ stipendia in nilues erogata perfolvoiet. Grave, hæ erant ordini Teutonico pacis condiiones.attamen Magiller, metu graviois perioni urgente confensit. & tecundum pacia omnia præftitit. Polica Ariniepitcoj o prædicto e vivis decedene, Rex omnes arces civitateline, pagos, & curias, ad Archiepifcopatum pertimentes, jure propinquitatis in Live nia occupavit. Magituo queque piædicto à Moschovitis in aice felin pe produtionem minimum morum capit & in Moschovia in viaculæ mortne tota Livenia cum tais Province is in m Regis Colonie cedit. Atque hie uiti mus Magiller ordin s, Vilhelmus lui stemberg, Magiller um, Toutonico rumique matram Ciucigerorum in Livenia ordinem, terminavit, abiolvit finemque sur remum imposert.

#### XIII.

## POLONIA DESCRIPTIO.

Rex Polonia.

Oloniæ regnum nunquam tam amplum suit quam nun est; quod Magnus Ducatus Lituaniæ & Livonia ei adsuns Aassint. Extendit se a ssumine Notes & Obra, quæ id a Marchia dividunt, & sluvio Odera, qui ipsum a Silesia di ssinguit, ad Beresaiam & Borysthenen usque, qui ipsum a Voscovia separant à mai Baltnico ad ssumen Niester quoe

DESCRIPTIO. 403 quod ida Moldavia dhunguit: & ad montes Carpathios, qui ipium ablluncitia separant, uique. Occupat ita que a finil us Silcia, ad terminos Moteov.x utque, inter Occasioni & Octum, exx milliaria Germanica: nec minus d uluma Livoniæ parte, ad fines Hungariæ usque. Cum itaque talis sit ejus forma, ut com rotunditate participer, inulto capacius est, quam quitquain credere poilet. Multas amplaique l'10vincias continct: nempe Poloniam majorem & minorem, Mazoviam, Prussiam, Russiam, Volhiniam, Livoniam, Lituaniam. Inter eas Provincias Polonia, à Polonis inhal itata, in centa ifait. Prussa, cum parte Pomerania, Podolia, Volhinia, Mazovia, Livonia, armis acquiffer funt. Lituatia, cujus trat Samoigithia, & Rusliæ pars, patrimoniales familiæ lagedonicæ fuerunt. Anno enim Mcccl xxx Iagello, tune Dux Lituaniæ, duxir in unorem Heduigim Principem, quæ tamil e regalis Polonia ultima erat. factuique duit Rex tribus conditionibus. una fuit , ut Chricianus fieret : altera , ut .tuos ad idem faciendum induceret tertia, ut fuam ditionem Poloni runitet. La conditio nothis temporibis cum familia lagellonica defecial, e) admi-Cc 2 Plate

POLONIAE pleta fuit. Cum enim Reges fe ditie hæreditaria, cujus merum habeba imperium, privare nollent, carrell electioni inbmittere, diffulerunt ic. per adim; letionem conventionis, . legantes, proceres & populum Litu nia id non passuros, ne illa admicti ne amitterent gradum & dignitater Tandem tamen Lituani, cum ab ut parte viderent denome stirpem in rum Principum, quæqued a l mate Jos attinet, defecit in Rege Sigismune Auguito, & ab altera parte fibim tuentes à potentia Mossorum conse serunt ut unitétur. L'vonia suit que dam equitum Toutonicorum, qui ca fuum Præfestum specialem, egi M enus Magifter dischatur, habebas. Sed cum anno MDI viti, à Magno M forum duce, maxima ditionis par spoliati essent, confugerunt ad sig mundum regem Polonie, qui cos fua in tutelam suscepit, sed Livonia ate liberata non fuit, quam cum ant MOI XXXII Rev Step hamus il teon. R gni Poloniæ pars plana eft: exceptis non ali quirus montibus, qui in mino Polonia vimintur, & aliquibus poti colabus quam mentibus, quibus Prunia d'unguitur, omne relique explicatie in lathlinos campos. Ver quide

DESCRIPTIO. uidem citiquod in eo regnosatis n.ul-The lymphine, percipation La anna que ts occupatur. Minor & majer Polonia rea tentius inhapitantur, quam tilla . a hujus regni provincia. Idem dicenium fere ett de Russia, Prussia & Livola que propter oportumatem mais, octuum, & flummum ibi concacterium, ains provincies, civitations & fiericis ornatiores, commerciis quoque & concursu mercatorum ditiores sunt. um enim ili din dominati fint equies Teutonier, achticarunt civitates in notem Germanorum: a ces quoque & oca præclara, que se extendunt ad ongum litroris matis, amplius quam per oftingenta militaria. Habent multos & oportunos portus, dominantuique omni mercature inter Poloniam & mare Baltnicum. Hi ca res magnæ confequentiæ:fluvius enim Vistula,qui ertum habet in extremitate Silesiæ, transfluit totam Poloniam minorem, & partem majoris, Mazoriam & Piutfiam, conditque se mari Balthico, intra Cedanum, quo conducir per pluiquam ecce millia navigationis (quo spano recipit diversos alies duvios) bonam partem fliginis, frugum, melli-& ceræ regni. Ab alia parte Duioa fi .më nobinffimum (prodoritur ev la ) Cc 3 Kute.

406 POLORIAE

Rutenigo auctum aquis, undentigt mediam Livoniam ) condit se ma Inb Riga, ad quam urtem magne concurtus eft. Sant præterea in Prudi & Livonia multi lacus, inter quo unus, qui mare novum dicitur, qui antiquus non cit, ad centum nilliar. in lengitudinem extenditur. In Live nia eft lacus Perbas, plus quam 40 mi Lat.a longus. Ex eo fiu.mina, que Per noviam urbem ad mare, & Narvam allaunt, flaunt; facientque duos poi zun fatis celebres. Inter dictas civitate Gra est Rovalia urbs, quæ dual-us tupt dictis civitaribus non cedit. Same giu alis prevencies incultion off, retriet que plus barbariei. Podolia alis n agi meterra cit, non terræ vitio, (cer iutili ma enim est omnium rerum, qua tert clima, eni lubjacet,) sed culça l'ai carorum, qui cam suis excurtionibe adeo intestant, ut præiptorum met. aut fugiant incolæ, aut abducantur it captivitatem à Tartaris.

### Opes.

Polottie opes consistunt in copie frumenti, truguinque omnis gene ris, quibus tanta copia abundat, ui enno elapso, qui tuit merco, scanic pratenti, partim subvenerit necessitat Genuen-

DESCRIPTIO. Genuensium, Thukix & Romæ, partim etiam gentium, quæ viciniores erant: ubi fame, non caritate extrema tantum, laborabatur. Abundat onoque Polonia melie & cera infinita. Cum enim omnes hæ provinciæ teptentrionales, Polonia, Lituania, Rutfia, Motcovia, à natura vino donatæ non fint, ejus loco conti it illis mellis quantitatem incredibilem, ex quo hi populi conficiunt inter alia potionem delicatam & fanam. Apes melificant partim in sylvis, ubi arbores aut carie, aut hominum industria excavatas reperiunt; aut in alvearus, que rustici in campis posuerunt; aut in terræ puteolis, omaique in loco, ubi vel minimam oportunitatem reperiunt. Aburdat quoque Polonia lino & cannabe, gregibus & armentis, equis quoque bonis & mulis. sylvettres equi quoque satis frequences funt. Inter sylvettria animalia est bilens magna bestia, equi indomiti, boves colore nigri, qui extra fylvam, que in Nazovia est, non vivunt. Thesauri regni consistunt in falmis Bacænæ & Velificæ, quæ loca in territorio Cracoviensi sunt. Divitiæ Poleniæ un lurin une inter domino: & nobiles satis bene divisæ sunt: nemo enim ex patrimomo adeo dives est, ut Cc 4

a præter modam faperet i net ma visi reditus excedunt xxv aureorun mil a. Soli Duces Carlandie & Reg Montis excedunt mediocritatem Quantum ann antan mam legnitearatari Regem luperiorem agnològic non funt tamen viva membra regni non veniunt ad comitia regni: non Labent surfragia in civilione Regis nes pattern in tegni gubernatione: Logico dominis naturalibas habentur, le l'pro extraneis, sicut vere sunt Day Culland, e nempe ex familia Ketleroram, Day Regn Montis autoniev talmina Brandeburgica, Omnis Prudla t at olim kyunum Teutonicorum, acil i nabebant, ficut ante divinius) Magnam Maziltrum specialem: qui cum valbus Poisnorum refiftere non polat, i mait se tanquam seudatarius Revi Calimno. Cum deinde Maguas Mag. ter Albertus Brandeburgicus Luc'relanimum ang lexus effet, factus eff ex Magno Magino Dax Prudie, que tune in daas partes fuit divita. In Reg am nompe, que immediate sub cor na permaniit, & Ducalem, quæ tanquam feadam Alberto Scejus fucceffortbus relicta elt. In Regia parte funt Manaburgum, Tolovia, Culma, Varnia, Gedanum: Ducalis partis (quie reddit

reddit CXX aureorum millia annui reddit CXX aureorum millia annui redditus! caput est Regius Mons civitas, quam Germani appellant Konings-berg, ubi Dux aulam habet.

### Regimen.

D'Olonia regimen porius Reipublica quam regni est, quod nobiles (qui magnam auctoritatem in Comitiis iegnichtinent) Regem eligunt, dantque illi auctoritatem, quam volunt: tamen ipsorum potestas major sit. De electione Regis non habent legem, nec statutum aliquod, non regulam aut forman, scriptam ne traditam. Tantam hoe seitur, apud Archiepitcos um Cheinstum, interrigni tempore supremam auctoritatem eder ipie denuntiat dixtas, pixfidet in Senatu, proclamat novum Regem: sic ut eum Archiepiicopo Leopoin, & rais in tragancis, qui trodecim, Palatinis, 30123 Caffellanis majoribus, qui co numero ciant, antequam rex Stephanus instituulet novos Epifeopos, Palatinos & Cal clarios in Livonia, quam ipse acquisiverat, pauci alii interfint Regis clottorii. Habent ibi quoque quandam auctoritatem nuncii terrestres. (ita appellant que d'amqualia, ntes circulorem nobuitatis, qui in prov....iis habencur.) CCS

Comitionim ten pore conveniunt i in loco Senatui vicino eligunt ili due Margicallos per ques figuricant Sen. tui, qui deciderent, . deum auctor tate fele Imbanicia. Crevit enim par vo al line tempore corum auctorite exilimatio, us in tantum ut auftere & ca; it. potuts, quan, n iniffri & par tre pes deliberationum publicarum regni fint. iur pe unu , qui, exemple Clodii, renuntiavir din cati finato rix, ut fieret non jus. In criacs fimu. cum novus Rex eligen tus eft, reftrin gunt magis magitude petentiem Regis, neceam mans excretecte fitunt Quamvis autem Corona Folonia. decreto nobartacio de indet, non ta men legitur, iprox un main fusuctiore regios crabitities, as a la prendie, necregount in abanitable to a manifulle. everpta una viez, cum l'altraum deponentes (qui tamen pelica hatreltitutus) elegerunt VVer ceilar n. Bohemum. Fillarum Regun que er e femper ratio nabita cit, figut olim Veluigis, que lagalloni ab infis cell cara tirt. &, n mea grate, Anne, que kegi-Sec. and in overem data. Sympendo III nen paeren er erret naton, tori-Catholina, Sign and Augura & Anthe locore, at colonam locame a lipiice-

DESCRIPTIO. Lecotur. Ethautem Regis auctorisas a ab electione dependeat: ejas auctotas tamen, cum electus est, in multis chus abioluta est. Ipfius muneris est onvocate dietas, aflignare tempus & neum, ut ipti placet : eligit Cor ficiaos laicos, nominatque Epileopos, qui feinde manent Consiliarii. Est absone patronus reditium Coronx, & ominus corum, qui ei immediate submt: in nobilium subditos nullum est as. Est absolutus executor decretorum n diætis factorum: est supremus judex iobilium in caufis criminalibus. Haer in manu omnes modos remuneandi, beneficioque afficiendi, quos psi placet. Vt finem faciani, tantum potett Rex, quant un ivie dexteritate & prudentia valet. Propter rationes ipra dictas vivunt nobiles in Polonia n magna libertate, faciuntque quod pfis placet. Decreta Regis (lieut iplimet dicune ) non durant plus quam ties dies:versantur cum Rege non tantum tanguam cognati (quod faciunt Franci) sed ut fratres. Sicut Rex cum plenaria auctoritate, cos, qui immediate tabilint, regit : ita & nobiles dis ponune independenter de fuis va.allis, in quos suorum unicuiquimperium plus quam regium est, habentque iplos

tere pro mancipiis. Stabiliendo fu imperio, fecerunt Poloniæ Reges renotatu admoduin dignam. Sicut eni. Romani suas vires amplitudinemqu auxerunt, communicando jus Lati. civitatis Romanæ, aliis civitatibu imo integris provincii : ma & Res Pulonia extenderunt, unicrunt, to maiuntque fauin farim, participe faciendo pribile forum not Brati Pe lenicar preprocam previncias arm aut alia via ac junitas, ipiarumque ne bilitatem Poloni & nobilitati æque lem tac endo. Rex Ladiflaus hoe me do apgregavit, imo univit Polonic Rudiam & Lodonam: Sigmande Lugudus Lituaniam, St-phanus Livo niam. A qualicas enim in commodita tibus & honore, reddit animos unito in necessitatibus & periculis.

### Vires.

Le Vierrequivires, heut & aliorum consistent in commeatu, pecuniis peditatu, equitatu, armis & munitionibus. De commeatu diximus supra Pecuniis quidem non admedam diverent. Lecipiendo enim portum Gedanentem non nabet emporium alicuju existimationis. Merces autem, quæ exportubus Prussix & Livonix evelum-

DESCRIPTIO. tur, non ditant regnum pecunia, imo vix pannis ex ferico & lana, qui ex Handria & Anglia: vino, faccharo, aromatibas, fructibus, quæ ex Hiij ania & Lusicania advehuntur, tu4. cuint. Eo usque ab alia parte quoque detectur vinum Malvaticum sive Creticum, cujus dolium 1.x x aureis venit. Cum denique regnum mercatura addatum non sit, nec civitates mercimoniis deditæ fint, nec populi industria policant: Nobilitas autem magnanima fit, profusa in expendendo, quaque in vient & velutu plus quam in reditu nabet, contumat : cumque condimenta cirorum, acoma, (quorum Polorii plus abfumunt quam ulla natio) vinum, panni e ferico, & potiffima pars lancerum, ipfis ab extraneis adterantur: nori non potest, ut regnum auto & argento dives sit. Opes enim uniuscujul jae regni confiltunt in co, ut multæ merces inde eveliantur, pauce inferantur: ut exenutia pecunius externas co tral ant. illata non eiferant. La in re consittant opes regni Neapolitani, & Ducatus Mediolanensis: illud emittit maximam fruguni, vini, olci, terici, croci, equorum, feuctuum,& aliarum rerum quantitatem, quæ maximam externarum pecuniatum vim co pertrailunt. Hæc

414 POLONIAE

Lize suppeditat multis regionibas : menta, oryzam, pannos, ferramer. & merces omnis generis, recipito parum rerum. Si reguum Neapelu num, & regnum Sicilit, itaal und rent operis artificiole factis, fout fr etibus & bonis, quæ natura largiti divites funt, nulla alia regna ess pefent comparari. Sed ut ad Folonia revertainer, quis redicus non funt a en tenues, ficut adqui exilimant. R ditus enim regni, qui ex mineris sa & argenti percipiuntur, accedunt a fexcenta aureorum millia quotanni Verum quidem est, Sigithaundum A gustum, reditutan partem optigne rade Kox quoque Henricus, uno an fugain mente, ut fibrunam nobilitat partem obligaret, ex reditibus pl. quamp, o eccamecrum in libus qui que anno alienavit. Rex quoque pe teit applicando coronæ bona caduc. quæ reges privatis perfonis conceder folent, fibi magnes reditus parare. D étorum reditaum magnam parter. potest Rev sit i fervare, parcerequi fumptibu.. Eos enim faciant Lituan. quando tex cum aula in Lituania de git. idem quoque fit in maxima Polo nix parte. Hoc parvi non facit is, qui perpendet, Scot. &, Navatræ, Sardinia

DESCRIPTIO. egnorum reditus non excedere cenum auteorum milha protennis : nec regna Aragoniæ, quoque triennio, plus quam e millia aureorum pendere. Reditus Regis Angliæ, antequam Hurpavichona Erdehanicerum, nen excedebant sexcenta aureorum millia quotannis. Rex Poloniæ multo plus edituum haberet, si erga suos Palati-205 & Castellanos tanta liberalitate mon uteretur. Concedit enim eis utslurimum duas partes tertias, & fere semper omnes reditus, quos in ipsoum gube national us habet. Sed in necessitations bellieis, & arduis expelition bus, tacto decreto in Comitiis cerni IgravatRex populum magnis impoliticarbus aut tribuils, que ex territoriis percipiuntur, aut ex vectigali cerevisia; ad conduntque ea tributuad talem pecuniarum fummam, ut ea Rex Stephanus inflinuerit onera gravissimi triennalis belli, quod cum Magno Moscorum Duce gestir. Sed illud maximum est, quod nobiles propriis expensis, pro detensione regni, Regi inservire obligati 1 int. Serviunt Li equis, armis inttructi partim seut nostri cataphracti equites, partim aliquanto levioribus, partim ficut Tartara. Dicuntur hi. Cosacchi. Horum at: cft

### 416 POLONIAE

elt turgri, des opulari, omnia vaftar reflandateque. Funt in bella pempe te, ornatifagis & vefulous, quivante argento, malleque varies coloral us d c.:minantur. Ornant fe quo pie per nis & alisaquilarum, exuriis leopadorum & urforum, verillis labarity. nultis variaque. Hae asaque citamenta iptos fuis viendes hoer as to ribiles facium, faoi que animos ad rer tatem ferogramque in mare porlun-Iptorum equi mediocres funt ested ag les, & Germanicis longe anunofiores A filmatur, Poloniam necesimate exgente centum, Lituaniam i xx equitur mill a colligere professed tantum circu ter centum equitum mill a e iuci posex fumant aliqui. Verum quidem el qued equi Entuanici Polonicis long. inferiores funt. Lidant Poloni tantun magno numero fui equitatus, ut not verentes ullius hofus vires, parum d municionabus extruend stolaciti fint fuumque exercitum in locis apertis ad vertus he stes, pro patria, liberis, l'er tete, oninibut premis benis, magne animo pugnaturum credunt. Lielti bus se nunquam, eriam in quacunque fortuna, terga obvertere profitentui Sigitmundus Augustus tentavit, ut it Conditiis regni deaberaretur de munienda

DESCRIPTIO. ulenda Cracovia, propter Cæsaris viinitatem: sed Polonis id persuadere nun quam potnit, tum quod nolint degibus, medio prasidiorum, commobratem dare, invadend meram imporium, & absolutam dominationem: om quod dicunt, sua pectora desendendo regno furicere. Pedestrem miitiam non habent, quod omnis regni populus divitus fit in mercatores & arinces, (qui oppida incolunt,) rufticos & villicos, qui run in tali subjectione siont dictum est) degunt. Sunt itaque irma in manibus nobilium tantum, qui pedibus non militant. In necessirate pedinbus Cermanicis & Hungarilis ust tunt, habuitque rex Steplanus in expeditione Livonica, sub signia, plus minus x v z peditum Germanorum & Hungarorum millia. Ducendistormentis beilieis, cuniculariorum & follorum loco utuntur Tartaris & tuis rufficis. Quod ad formenta bellica e uun que apparatum speciat, regnum tis satis instructum est: tum quod noinies faits illorum in fuis arcibus nabent, tum quod illorum ind gentiam patinon podat, ob Germaniæ v cininatem, quæ metallorum ferax est, habetque naltos magairos funderali tractandique tormenta, atq. oinne qui d

418 POLONIAE ad usum armorum facit. Tanto eur que tormentis instruction est Rex Polonia, quanto minorem arcium nu merum habet. Sunt tamen non parv considerationis arces Leopolis & Camnetzy in Russia, arx Cracoviensis is minori Polonia, Poloteensie in finibu Molzoviæ, Mariemburgi & ali juorun oppidorum in Prudia & in Livenia our oppida non à Polonis, fed ab b jutious Teutonicis (qui earum don.in crant) munita funt. Polonie vnes quas commemoravinus, fant & nu mero & natura tales, ut panca Larone zegna cas æquent, non superent. Vi des eis deeft, nempe agilitas. Sed ad ur mitatem cumioungue flatus quetue res requirement; nempe ut v..es fi proprie, numerofe, valide & agile fint: propriæ, quia ægre et credi potett quod alterius est: numerote, ut in :: bas adversis & incommedis senipe aliqua impersint : valida, quia num. zus abique fortitudine parum juvar mo potius molestiam quam auxiliur adteit : agiles, ut facile colligi possine impellique quo exigit necessitas. Polo nis deelt dictarum quatuor qualitatun ultima, agilitas nempe. quæ à rebu duabus dependet: una est Principis au storitas: altera, prompta pecunia. Res potestal

DESCRIPTIO. potestatem non habet in Polonia aliquid decernendi, bellum indicendi, onera ad conflandum pecuniam imponendi, abfque contentu Comitiorum. Sed Comitia & confultationes, quibus multos intereile opus ett, fimiles funt machinis ex plutibus partibus multibue instrumentis constantibus, quæ progretlum alicujus momenti non nisi longo tempore faciunt. Sed in 1 chus bellicis tunt ii Principes expeditidimi, qui soli imperare poslunt, qui pecunias in promptu habent: alioquin in indicendis disponendisque Comitus, ut decreta propolitioni reliondeant, deinde exequendo, colligendoque pecunias, tanti temporis jactura fit, ut ad expeditionem parum superfit, li giatque occasio. Baiones & nobiles Polonitam magnos fumptus faci unt invisendo comitia, hærentes degentesque in iis, ut ad bellum vires non inperfint. Fieri pollet, ut ad defertionem flatus promptior expeditiorque resolutio inveniretur, que ! immens periculum omnibus pavorem incutiat : fed ad aliquid acquirendum credo ibi futtiram magnam taiditatem. Spes enim boni non adeo . aff.cit, quam timor mali. Vid mus ta-: men Moleum al finiille Siginaundo

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest L.C. Images reproduced by courtesy of Koninklijks Bibliotheek, Den Haag, 224 D 29

Dd 2

Au-

420 POLONIAE

Augusto statum Poloscentem & Smo loczensem, nec hie tamen persentit aut vindicavit, ficut tanto Regi re gnoque conveniebat. Idem Mostu abique obtraculo invafit Lisoniani qua fe sab umbra & protectione Sigit mundi Augusti contulerat. Tempore ouoque Henrici Andegavends Reg. Polonie, Ionannes Moldi ne Princeps (qui magno animo et claris vi-Croriis per alipsod temrus cella adverfus Turcas genit) a Polonis parter pada lederis, inter ig. im & Ngangundum Augustum, detectus inc. Dietmus tamen, vires l'ole nue per le numerotas, independentes & vandagianrum agilitatis & promotitudano hat ituras, quantum in Rege valoris, reiloris & efficaciæ erie. Ejus rei fidem teeit Stephanus Battoreus, cu 25 tempore Polonia non folan centervar t fibi nomen & existimata nem rect is quod se a viribus extrancis derendere queat: sed quod etiam magni men.en -Li acquisitiones de potentious nottibus tacere & referre valeat. Cum autem diverimus de agilitate, quæ res viribus on uleun pie fratus recenaria est, non præter inditutum erit, causas if stas agilitatis adjungere. Præcipuæ funt ficut d.... (2015) auctoritas Principis, qui motum

DESCRIPTIO. notum dat, & vis pecunire.quæ ipfurt. onservat. Vidimus enim potentissinos exercitus propter tarditatem, torporemque capitis, tempus inutiliter triense: & præclarissimas victorias auflum fructum peperitte aut teeille, propter pecuniarum penuriam, fine jua moveri non potuere milites. Multum euoque ad rem facit militum qua. litas. Negari enim-non potelt, peditem Germanum & Bohemum ab agilitate laudari non posse. quæ laus absque dubio, Italo, Hispano & Franco · debetur, non ob id folum.quod corpore melius constituti sint, sed, quod plus elt, quod in bello minori contenti fint. quamvis enim vinum non habeant, non pavent: nec cadunt animis, fi carnesdefint : & quomodocunque cedat, ferunt diutius inopiam & incommo-I ditates. Levis equitatus magis agilis est, ; quam cataphracti; & tractatio felopetorum, quam lancearum. Id considerantes Franci, ultimis bellis lancearum usum, in quibus ipsorum militaris gloria confistebat, reliquerunt, utunturq; : earum vice sclopetis, sieut equites Gei-: mani enfe. Sed quo judicio id fecerint, evautiet alius, hic non dico, equitem levioris armatura, in rebus bellicis absolute cataphracto ette melioremjiddice, Dd 3

POLONIAE 422 and expedition promption oue fit. Multum quoque facit genus equerun: Handriei multum fin erant Infices & Cermanicosinec mouns pra fiant Hunganci Polonicis, Atturcone Turcicus. Barbarici prædictis funt velociores. Inter utrosque sunt equi Neap vetani, qui vernacule cossert as pellantur. Quamvis enim Akurconi velocitate pares non funt, perdurant in latere, fermitque melius pondus armetica, nec tardi funt. Vt,qued verum est,dicatur: Experientia docet, equitatum Germanicum propter corum taiditarem aptum non elle ad integach lain Jugientes, nee ad effugiendum hostes. Si enim Valacchici, Hungarici, Telomei, Turcici, Mauri, Balbanci equites, Cermanicos fuderunt, non podunt charges: fi illi autem rupti gint, non potlant equi Germanici al s'inte jui-Falconum enim instar aggrediences hostes, rursusque avolant iongri : 3. In expeditionabus maritimis, agriture : tum valent naves : destitutæ enim nto noverinon poluntareque ver-· · ..! quantulum, fed parum, amelias the ant magner actuaries naves, ted ve-I mate proftant maxime truemes, ones inheres vocant. Vidinus itaque,

cano. Chimianorum, quorum vires

in

DESCRIPTIO. mavibus sitz sunt, bonam astatiartem, temporisque expeditioni comrodi, in progrediendo triviile. Turcias autem classes cito institutum curun effeciile. Nulla autem res Turcie n sua agilitate plus commodi contra os adtert, quam ipforum parfimonia, e nostra ingluvies. Vinum enim, finilesque deluiæ, sunt nostris exercitisus tanto impedimento, quanto Tur-15 commeatus simul. Mitum itaque. ion est, quod ipsi in expeditiones ant quam optime instructi tormentis, globis, pulvere sulphureo, & commeatu: (iis enim rebus currus terra, triremes mari onerant:) non vino, pallis, rebusque non necessariis. Eunt denique in bella ut pugnent, non ut crapulæ indulgeant.

Dd 4 XIV.

VIV.

NOVO IN POLONIA Rege eligendo Honorii Ditlertatio.

Anno 1587. perscripta.

Parionis Polonica studia & Vovolutates adeo mobiles funt & privatis utilitatibus ducuntur, ut futurarum ejus actionum dissicile judicium exetat : :... ilo-: ::: us tamen, ut Amplitudinis Vestræ n indutes of remperent, dam juber, ut, ca novo chigendo Rege Polonorum . Ologo Latiam, in feriptis reieran., ibenter ca, quæ ingenii mei imbecillita , & honnella carum partium . m c. bus aliquot me annis detinui, cog. of therent, communicabo. Re-1 grand Polonia, ut nemo neter, cherivamest, non hæreditarium, & res 1 enguntur, non ut tanquam regnum! il di main exerceant anctoritaters, , ttar juam civilia Reipublicæ carita, l ir .: ! . .... Senatu de pace, de bello, de rebus arduis ac delictis nobilium conjunctim decernant. Senatus absque nobilium interventu atque concantrod fere hen poteff: Nelsaes vero, eum aliquis ex nova timpe Rexinducendus

DESCRIPTIO. cendus est, ad Comitia in armis conili ant , perinde ut confueveiont p. v. toriæ cohortes in acclamandis Imperatoribus Romanis: Eo loco jus in armis; & juxta libitum ipsorum Rex elizitur; & quilquis eligicupit, ei 1. !;-...tatis magis, quam senatorum faver & gratia aucupanda est. Plerique sunt candidati P. incipes, qui in percenti interregno proponuntur: verumquia celebriores sunt Dux Parmensis, Arandus Ernefus Auftine, Vancia Trantlylvaniæ, vel ejus cognatus Cardinais hattoreus, & Princes Sezone, de his meam sententiam declarabo, emittamque indigenas Nobiles eures Piaftos nun copant, figurdem in anter credi puto, fore, ut l'olonica capita consensura sint ad unum ex se ipsis promovendum, cui cætera omnia natura aqualia tablica & cledant que d à sexcentis annis nunquam accidit, post electure (cincer ) ratturn alla n primum hominem fordido genere natum, quo tempore Respublica nondum leges, quibus utitur, constabiliverati & populorum ingenia mo, errue plurin, un, a piætentil us diferepabant. Si ætatem, prudentiam, virtutem multarem Ducis Parmentis respecti.m.us, nulla advertus them executio

timen-

## 426 POLONIAE

timenda videtur, cam iam provetta ætatis, rerum humananum experien tilhmus, & netiro feccio preclasu evillat Imperator, materno genere Au-Stilavam stil pem referens, que in e Senatu platiniu n polletiex domo Farnetia, & Lamehi Cardinal & Polonie Right apad Schem Apoftolicam bro tecteris nepes, a que Cardinale Polonpublice & privatim in Italia eximie honores & plumma benevolentia ar gamenta retulerunt : noque deficit ?! lum pecania, carus ope ai ud Nobia tatem gravicius fiat, si tamen homines habuerit victure atque eloquentic infignes, qui in Polonia cautam itan tueantin : Le quidem onines dete lant, que m. gram lei momentum accam Colonam confequendam afterre deberent.

Verum plutima, neque minoris considerationis eidem obstitura esse verus. Primo quidem edigo Italica muld option adjuvidate nam tamets poccres i cachiqui italiam aliquando inviterunt, no telepie 'tal cos observatunt, nostram videntur nationem differe e tan en in unis 'unn nilli minus convenit, imo illic nostra genst abnorretur, estque in abominatione, telepie alos ateatos, & andal nti agenii.

# DESCRIPTIO. sensi homines putant. Mallent irst cegent, qui natura & affuetudine moes regionis amplecteretur, ac fecum amiliaritate quadam vertaretur, quam n Principe Italo minime sperarent se omperturos, multo minus in Duce almenfi, qui inter Hispanos in exerciil as educatus eat, in quibus juprema emper auctoritate imperavit : quocira propter eus magnitudinem anmi lubitarent semper, ut contemptis ipioam legibus, animum ad opprineniam Rempublicam converteret : quin tiam Stepaani Regis exemplum, qui uperbius imperitavit, eoique ad humilitatem animorum coegit, circumpectiones iplos efficiet in futura eletione. Præterea cum Keipublica illa Turcicum bellum valde abhorrenter witer, rebus præteritis edocta, cavebit n positium, justamque timoris ectaionem habere sibi videbitur, ne Dux 'armæ ob affinitatem atque clienteam, que fibi eft cum Rege Hispania. um, n fius intuitu bellum exciter adverius Turcas quod polica extinguere opus arduum fit. quanquam Reges, vigore legum, absque Senatu & nobilitatis atlenfu, in publicis Comitiis, neque de pace, neque de bello quidquam potuint decernere; tamen prudens aliquis

AIR POLONIAE

qui Rexiculo sonem aperire facile pe telliquate extra oul; am poneret, banque libidinem simul exequeretur: protecto fi Comer's fenum paiding laxaret, nedum eos instigaret, cum naturales sint Turcarum hostes, salter causa finium incredibiles motus exc tarent. Neque hanc ob causam electi Parmensis Ducis Turcæ Imperato quisquam placeret : premde verifina. eff, operam daturum. & omni ope en xurum, ut omnino excludatur. Stra gemetiam, gram alterns harence in Belgro admiedom cutentam edide meo quidem judicio ejus causam re moraretur. nam Poloni hæretici, gu numero valent, ab eo semper abhorre bunt : neque injuste suspicabuntur, ! Rex foret, ut ille, etsi adversantibu regni statutis, ipsos persequeretur, ve faltem comme dis publicis & honori bus, qui onines absque interventu Se natus per meram unios Regis auctoritatem distribuuntur, cos nunquan cohonestarer.

Archidux Ernestus Austriacus fad ventem habiturus est in eo Senatu Austriacam fadionem, que ad leve usque tempora Principalus ilas plurimum addicta est. Princeps est singulari y neute præditus, generous, & naura asia-

1. ....

DESCRIPTIO.. bilis, demum folonorum gen'o moribus responsurus videtur. Duo tamen illi, nui me animus tatat, advertabiintur. Primum quia Germanus est, nam mirani Polonicum Germanis antipat ham habent: & pranquam Archidex ille qui l'engai fimum gerlt anin ura, forte gratia plurinium collecturui vid. tur, tamen dum confiderabitus, fi.b illius ambra & patrocinio in Polonia n Grimanes, gentem invitam, ingretluros, & hic auctoritatem habituros, id corte privation & publice confultant à mentes valde turbaret. Alterum in ped.menum videtur etie,quia cum Polonica Nel d'as nihil potius & opratius habeat quam antique libertatis sur jura tueri, quæ hastenus illibata servaverunt; inprimis caverent, ne vicinum Principem tot viribus & amicitiis validam eigerei..., qui Regno frenum invicere queat, quemadniodum abaliquo Autoriaco fila timere petilent, & ab ipfo Ernelto, quem facile cupiditas incerlere potest supprimendæ Polonicæ li-Lertatis, mudeus regnum hæreditarii juris facere, ficuti in Hungarico & Bo-Leudeo feceiunt, que regna nativos Reges non habebant. Et hæc ipta tortasse dubitatio nobiles movit, ut el :ctionem, quam Senatus in Maximilia. mun

#### 430 POLONIAE

num Imperatorem fecerat, in intergno Regis Gallie exploderent. Que si Turca in hujusmodi Comitiis a quam habuerit auctoritatem, credil le est, cum minime passurum, ut A firmcorum Principum quispiam elig tar, ne Polonorum viribus aggregat illam Hungarix partem, quam occipaverunt Turen, recuperare, & Othe n anicum Imperium laceflere veli Que d'il etiam in codem ambitu alii e domo Aufiriaca, ficuti forte Ferdinai dus & Caroles Archiduces, aut May milianus & Matthias ejus frater, com current, Ernesto major supererit diff. cultas. Transfylvanus Regulus, n ing or Schurer Suphaniregs, in di ea successione juris habet. nam tamet. anti par fuerit contuetudo, ut finat que : tiam nepotes defunctorum,usque ad I nere five flirpis totius occatum, i Regnum vocati fuerint; tamen spatio: discretem annorum nunquam ne pare electificie, qui non exitirpe regalideteen leint. & , quanquam Stethanus Revermia vultute decorates de que toto re mo optime meritus hile propter egregia facinora, quæ adveriu. faos holtes peregit: nindominus, cun Poloni eum magis veriti fuerint ol is hus potentiam, as timuelint, quan dile

DESCRIPTIO. disexerint, cum ille in honoribus & commedis publicis parum proceribus fatisfecerit : præter jum quod vorum concrum parchis exercit, incoeffer this fistenues opes relouit. Ne jue P.incens ille al bi mem tuam himain porest, quam in auxiliis cognati sui Cancellard, cujus auctornas ficuri rogninte Stephano cæteros proceres supereminebat, ita nunc, quia nobilitatis edium subivit ob superbiam suam, & quia familie Shore she primatem tupplicio ultimo extinxit, credibile elt, eum de culmine suæ potentiæ dejeaum fuisle. Tamen cognatum non mediocriter juvabitantia magni elt vit ingenn, divities affinens audacia promprus, & ad hwe Turcieis auxilias, & pecunia, cu e eum non deficier, nonnihil boni efficere valebit. Verum non usque adeo valiturus elle videtur, ut difhoultates objiciendas queat diluere, præsertim nondum adultæ Princeps ætatis, cum is adhuc adolescentulus sit. quod si unquam Regnum illud adulto ac præstante Roge indignit, per hac tempora vel maxime indiget, propter occasionem, quam Moschorum civilia bella bene gerendæ reipublicæ ottequat. Et quanquam Turca ipsum, tanquam fidaciarium ac vaiallum fuem, velue=

schemeter promoturus videtur, quen "Imodum Stephanum eins patrun promovit, non video, Turcicam open prætertim his temporibus, quibus in perii illius vii es alio intenta innt, ple rimum eidem amerre polle adjument Nam Peleni, ut in interreguis imm neutil us atholet firri fines regni valid prefidus di costiis forte muniverun quo d'ant ili bin I urcarum. 81 cujuli bet Principis qui moieliiam ils interi tentaret, fere tutos e Eciant, ac tucar tur. Cardinalis Battoreus ejus patruc lis, & nepos ipie quaque Stepnani Regis, minora tortalle obliacala pariety. propterea quod atate sam adaltiis es-& in ording Ecolopiating audit honori hoe, no tus & planmum di'ectas Son. toril us mulus, ir gen o & virtute pollens, apprime attabilis, & qui natura Perene, um fe adaptabit: nii ilominu er la lienen eit, ur natio illa, de jatimo e pe Rege hand moundamiter, annamenam, & Hangares immertal o i o protoquens, dubitans etiam, ne i lis eneto Cancellaria amplitudo reinigeret, cententura fit unquam ad quem juam ex Battorea donio eligendum Princeps Suecia etfi ade letentulus est, non tamen adeo acciba est atatis, ut regnuni capetlere, & paucis port annis:

# DESCRIPTIO.

433

annis recte gubernare nequeat; multifque virtutibus, ad eligendom se, & senatores & nobilitatem potelt compelere. Nam quia ev materno latere lajelconiam do acum refert, quæ domus ob egregia illorum Regum tacinora, & in Rempublicam merita, summopere à Nobild us difigitur, & præfertim ideo, quia Reipul new aggregavit maximi momenti regionem, cujulmodi eli Lituania: item quia nepos eff e us ex ou-Hus autoritate magnam gratiam confequetui: præterea, quia tur petet ei pecunia, cum expaternis theiamis, tum ab ipfa Regina, ad concilianda fibi nobilium fluda: hec medies fidius magna funt adminicuta, und-facili negotio ad regnum promove, i poslet. Verum si ad bre adjungereiur, ut rex Succiae amplificandi magis filii fui causa, Sarmatis offerret (ut eum facturum verifimile est fui regni unionem ad Polonicam Rempublicam, ti filium elege, int, mini mini superest dubitandum, quin ipse, cæteris omnibus cand'daus suis superatis, cotonam illam obtineret, etenim regnum Polonicum vic.ni regni accessioni mirum in modum lucrifacerer, non solum in leipso, sed etiam propter bona plutima, que inde Polonorum emoluraento confe-

Le que

querentur, pratectim in competienois subditis, ac speciatim Daneiteanis & prætentis Ducibus Prudiæ, alutque qui Suecorum ope nixi impenumero defecerunt, & contra proprios dominos reges Poloniz arn.a tumpterunts collarent quoque controverlie atque piætensiones jurium, quas Princeps Sueciæ Labet in Lituania, tanquam in Stata ad maternam hæjeditatem speétante : quæ res inter illa duo regna ingentes motus excitare polle videtur: portus Narvæ in Livon.a ad Polonos rediret, quem portum Suecia Rox hand pridem occup avit, dum Ste-Langue cum Morcho bella gererett quan obiem Poloni coacti func portan alam recupated, acceptanted 119 Land Women Sed good mage te-"Livet, illudett, quod junctis di ont." regnorum viribus advenus Motelium pregrathas herent felicieren non en m i : manus, Molchoviam modo civi-Lous dimensionalers venenancer alituri. Adeo ut ev iis, quæ dinimus non valent, our Succir Princess, fi regni na umo prepolitatuerit, excludi quest: quatalequidem probabile el. chanenem hujuanch naid mau. vinum halaman, quan lacionis magni Ducis Litature hat verit cole-

DESCRIPTIO. cio. is enim, ut Eduigem Poloniæ Reginam in mattimonium obtineret. Ducatum suum reipublicæ consociandum proposuit: quæ prepesitio tanrum effecit apud Rempublicam, ut : quanquam Hedniges Gulielino Archiduci Austria ante promissa suistet, jamque ille ad celebrandas nuptias Cracoviam advenitlet, nihilominus Iajelloni concessa suerit : cujus propago five linea pofiniodum annos ducentos feliciter regnavit. Quod fi Princeps Sueciæ Catholicam religionem scétatur, quemadmodum uno ore omnes contentiunt, projecto netcirem, quem Retpublica Christiana Regem ipto posset eigere fructuosiorem: is enim, debellatis Moschis, in magnitudine & continuatione Imperii exteros emnes Luxofæ Principes longe intervallo port ie relinqueret; quoniam ab cetu ad ccquium totam regionem, que inter mane Calpium & Germanie termines comprehenditur, possider et ab Austro vero ad Septentrionem, à Caucato uique ad ultima Scythici maris littora m perii tuilimites protenderet. quantum vero Turcis terrorem tam maenus Princeps adeo vicinus incuteret, quantumque auxilii fethis Christianorum rebus adferre poilet, unusquisque Ee 2 CK

ex seipso id animi cogitatione consequitur.

#### XV.

IOANNIS BARCLAII IVDIcium de Polonia & ingeniis Polonorum.

Vngariæ à Septentrione Polouiselt, inde ad Oceanum procedens, Russia-jue contermina. Tot spatiis disfusa regio pene nullibi in montes assurgit, & à planitie factum nomen, quam Soythico verbo Pole appellant. Campi in immensum patent, quos nix altissima hyeme obruit : hac difcuila fegetes crescunt, non in indigenarum tantum usus; sed & mari delatæ, per multa Balthici littoris spatia, sicrilibus fundis annisve opem ferunt. Sævæ hyemes terram fluminaque advinciunt. quia violentia Aquilonis, nullis montibus repercusta, liberum ut in pelago coe-Ium rapit. accedit Septemtrionis vicinia, & ibi emoriens Solis vis, præsertim cum recessit ad brumam. Natura sublidium admovit profundissimas sylvas, quæ & in ignem datæ frigus expellant, & in suis præterea umbris ani-

DESCRIPTIO. malia alant, quorum pelles fulciendis vestibus preciosissimæ habentur. Hac duplici ope utuntur in hyemem. Alio quoque commodo suis silvis obnoxii. quippe alicubi immenia examina apum tervent. Agreftia illa funt, nec cu;ufquam cura aut paitum aut tecta accipiunt. Vacuis quercuum ramis, aut truncis, inhærent; ibi cereas domos extruunt, & optimo melle implent. Hinc ingens facilitique in regionem proventus. Ceram mercatores devehunt ; ipsi melle conficiunt potum, quem in deliciis habent. Flumina, paludeique, plus juito quasdam provincias obruunt; adeo ut æstate vix posfint adiri. concretis per hyemem undis curricula liabent, qua lubrica glacies facile evolvit; ita per regionem feruntur: & hoc est commercii tempus quo externi ad cos commeent, ceramque & pelles mercentur, ac si quid præterea sub tam rigido colo in pretium nascitur. Plerumque lapides extruendis domibus desunt. Lignis ad parietes utuntur, stramentoque operiunt; præterquam in celebrioribus oppidis, arcibusque Optimatum, quantum illa regio ferre potelt, excultis.

Polonis ut plurimum dura vita, cœlo aspero, nec populi moribus sadis

e a

438 POLONIAE all noftri seculi venustarem. & hine ali juan lo faviora ingenia. Divertoria perogrinos excipiant, long: à nostrarum terrarum ratione. Deducuntur in sedem, que inanis, & plerumque perfoilis ad accipiendum lumen parietibus, ventis quo que & hvemi paret. nulli quibus decumbant lesti, non erecta ad epulas menta. longo ac multiplici clavo paries fixus ett. Illie hospites sarcinas quas habent in ordinem appendunt. Multo deinde stramento sternitur solum; & hoc in illis diversoriis pro thoro est. Itaque per illam regionem processuri, ad ner ita se comparant quasi domum circumducant. cibos, & cerera in alimentum ferunt, lectulos in rhedis collocant; ut nudis illis tectis excepti, sua supellectile & samem & frigora arceant. Gens est ad serociam, & licentiam nata, quam vocant libertatem; adeo ut infandæ barbariei legem multis seculis ibi solemnem, vix nunc demum omiterint; Ea scilicet caverant, ut qui hominem peremisset, solveretur metu judiciorum, si in jacentis cadaver projeciilet pauculos nummos, quorum numerus eadem lege destinabatur. Nec tam vile fecillent humanz vitz precium, nin sui genii impetu pro

DESCRIPTIO. pro levi facinore haberent humanum craoicin prodigere. Ipfum nomen non tantum fervituus, i.d & justi ac legicin i regni oderunt. Rex ad patrias leges vi & armis adigitur. Nobilitas trittibas prærogativis fe ipfa donavit, quibus possit tibi invicem & impune nocere. quippe Principi non fatts juris est, ut quod peccaverint ipse vindicet. Maxime fibi credunt; nec major libido el libertatis in moribus, vitaque civili, quam in religionum & caleflium rerum sensu; de quibus, ut placet, fine meru & sentire volunt, & loqui; scilicet immani fiducia sui, quibus sapere alieno ductu pudet. Hinc in diversa hodie scitlæ mentes, errorumque omnium lues, quicunque antiqua secula polluerunt. Quisque in sux sanulia laudem intentus est; prasertira si in exteros incidit, & expertes suarum fortunarum. Savire quam decipere promptiores; & ipsi magis fraudibus quam vi patent.

Ec 4 XVI. Ex

440 POLONIAN

XVI.

# CHRONOLOGIA;

DE REGNO POLONIAE.

Vinque dynastiæ hie recitantur. Prima est ante tempora Piasti, quæ ad certos annos redigi non potest. Secunda est

dikim Piatladarum, anno Chr. 805, quo Piastus ex russico factus est dur Polonorum. Tertia elt regum Piafta 1:rum anno 1000, quo Boleslaus fillos Miecissai, primi Ducis Christiani in Polonia, creatus est rex ab Ottone 111 Imperatore. Quarta eli regum lagellonidarum, qui sie dicumtur à lagellone Lituano, qui bay tizatus est anno Chrifii 1368, & Vladelai IV nomen accepit. Quinta est regum extererung uta Hangarorum, Gallorum & Succorum, inde ab anno Christi 1571, que moritur Augustus, ultimus lagelioniæ stirpis mateulæ. Successit ig it Henrieus rex Gallie : & huic Stephanus Batheri Transivivanus anno 1576: & huic Sigimandus III rex Sueciæ anno 1927.

SERIES

# SERIES AC ORDO PRÍNCIPUM AC REGUM POLONIAE.

|     | Ann    | * *                          | Anni  |
|-----|--------|------------------------------|-------|
|     | nati   |                              | Regi- |
|     | Ch-1,2 |                              | MINH. |
|     |        | Lechus Primus.               |       |
|     | 11-    | Duodecim Palatini.           |       |
| •   | 7.00   | Cracus.                      |       |
| ı   | ,,,,   | Lechus Secundus.             |       |
|     | 750    | Venda.                       |       |
|     | / 1-   | Duodecim Palatini.           |       |
| •   | 760    | Pramiflus five Leteus Prim   | ius.  |
|     |        | Lescus Secundus.             |       |
| 100 |        | Lescus Tertius.              |       |
| 2   |        | Popielus Primus.             |       |
| 1   |        | Popielus Secundus.           |       |
| 5   |        | Piastus regnavit             | 19    |
| 5   |        | Ziemonitus                   | 32    |
| 200 | 892    | Lescus Quartus               | 21    |
| ş   | 913    |                              | 51    |
| 1   |        | Miecislaus primus Princeps   | Chri- |
|     |        | flianus.                     | 35    |
|     |        | Reges.                       |       |
|     |        | -                            |       |
| 2   | 999    | Boleslaus Primus cognomi     |       |
|     |        | Chrobri                      | 25    |
|     |        | Miccillaus Co-Graine Printer | 9     |
|     |        | Calimirus Primus             | 17    |
| 1   | 1059   | Boleslaus Secundus Audax     | 22    |

Ee 5

Prin-

| 442               | POLONÍAE                          |         |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------|---------|--|--|--|
| Anni Ann          |                                   |         |  |  |  |
| nati Principes. R |                                   |         |  |  |  |
| Chri/             |                                   | oin's   |  |  |  |
| 1047              | 1082 Vladelplaus Primus cognomine |         |  |  |  |
|                   | Hermannus.                        | 2.0     |  |  |  |
| 1103              |                                   | 36      |  |  |  |
| 1140              |                                   | 6       |  |  |  |
|                   | Boleslaus Quartus Cinqus          | 2"      |  |  |  |
|                   | Miecislaus Senex                  | 4       |  |  |  |
| -                 | Calimirus Secundus                | 16      |  |  |  |
| 1195              | Letous Albus cum matre He         | lena    |  |  |  |
|                   | 4                                 |         |  |  |  |
| 1199              | MiecillausSenex ite-              | 1       |  |  |  |
|                   | rum turba                         |         |  |  |  |
|                   | Leseus Albus cum (vienn           | 15:724. |  |  |  |
|                   | matre                             | ,       |  |  |  |
| 1101              | Micciliaus Senex tertium. Eo      | dem     |  |  |  |
|                   | anno moritur.                     |         |  |  |  |
|                   | Vladitlaus Lasconogus             | 3       |  |  |  |
|                   | Lescus Albus tertium              | 20      |  |  |  |
|                   | Bolellaus IV Pudicus              | 531     |  |  |  |
| 1279              | Lescus Niger.                     | 10:     |  |  |  |
|                   | Reges.                            | 11      |  |  |  |
| 1295              | Præmiflus Menses 7 aut 8.         |         |  |  |  |
| 1296              | Vladislaus Locticus               | 4       |  |  |  |
| 1300              | Venceslaus Bohemus                | 8       |  |  |  |
| 1305              | Vladislaus Loctions iterum        | 28      |  |  |  |
| 1333              | Casimirus Secundus cognos         | nine    |  |  |  |
|                   | Magnus                            | 37 :    |  |  |  |
| 1370              | Ludovicus Vngarus                 | 12      |  |  |  |
|                   |                                   | 1386    |  |  |  |
|                   |                                   |         |  |  |  |

|   |       | Descension                 |         |
|---|-------|----------------------------|---------|
|   |       | DESCRIPTIO.                | 443     |
|   | an.Cl | -                          | n. Reg. |
|   | 1386  | Vladiflaus Iagelio Lituani | 15 45,  |
|   |       | menses 3.                  |         |
|   | 1434  | Vladislaus Tertius         | 10      |
| j | 3447  | Casimirus Tertius          | 45      |
|   | 1491  | Ioannes Albertus           | 9       |
|   | 1501  | Alexander                  | 5       |
| 7 | 1507  | Sigismundus Primus         | 41      |
|   | 1548  | Sigilmundes Augultus       | 25      |
|   | 1574  | Henricus Valehus Gallus    |         |
|   | 1576  | Stephanus Batoreus Trans   | fylva-  |
|   |       | nus                        | 10      |
|   | 1587  | Sigismundus Tertius, qui   | nunc    |
|   |       | regnat.                    |         |
|   |       |                            |         |

#### XVII.

DE RENVMMARIA POLOnorum, ex Historia Salomonis Neugebaueri à Cadano.



ri, reique nummariæ penuria, præsertim cum auri & argenti metalla nulla extarent, & minus nota essent Polonis transmarina mercimonia. Neque proprium habebant nummum Poloni, sed externis & maxime Bohemicis usi sunt ali444 POLONIAL

ali juandiu. Copit dein le ante ducentos annos à Cafimiro Magno Rege Polonia as & argentum fignariad Bohemorum eveniplum. Aureos veio nummos primus omnium Sigifmundus Rex nottra memoria signavit, bonitate & pondere Vngaricorum: tametsi Alexandri Regis quoque frattis e'us aureus nummus vitus eft. Sic autem cievit jam auri pretium, vt duplo nunc carior fit aureus nummus, quam fuit avorum nostrorum memoria. Id adeo partim propter luxum ac crebriorem auri ulum, exportationemque ad exteros, partim quia deterior nunc elle fertur reliqua moneta, cum ponderis deminutione, tum æris admixtione. Est autem ea multiplex. Ac groflus quidem argenteum numisma est cum admixto ære, olim vicesimaoctava, nunc sexagesima pars Vingarici, sexagenæ sexag fima, marcæ quadragefima octava, floreni tricesima. Sunt & minores grotlo nummi. Medians quidem grossi dimidiam, nona fere parte superans crucigerum Germanicum, sed jam exæquatus. Soli lus tertia pars groffi, ternarius sexta, obelus vero decimaoctava. Atque hi quidem nunc ærei sunt inalbati: superiori tempore habuerunt admixtum argentum, ut etiam nunc habent

aabent grossi & mediantes. Argentei vero sunt trigrossus ac segrossus, hie quidem sex, ille vero tribus grossis æstimatione par. Vtrumque primus signavit Rex Signmundus prin us. Sed jam pauci extant: exportantur enim & constantur ab avaris ludæis, mercatoribus, & argentariis apud gentes finitimas. Permagnus est autem etiam nuncapud nos usus externæ monetæ, quæ pro mercibus und libet importatur.

#### XVIII.

DE VECTIGALIBUS REGIS
Poloniæ excedem Salomone
Neugebauero.

Edigalia Principis aliquanto luculentiora & ampliora olim fuere, quam nunc funt. Conferebant enim ei omnes

agrestes & ascripticii quotannis tributum rastrale sive regale in jugerum seu mansum duodenos grotlos, & quidem Pragenses. Solvebant & alias qualdam cum nummarias tum pecuarias, seumentarias, avenarias, & aliasum rerum pensiones:nec modo agricolæ, sed & oppidani: quin & Nobiles non penitus immunes erant: jumentaque ei, qua-

quacunque iter facichat, alii fecundum alios tuppeditabant, & canes cum venatoribus ejus alere necesse habebant. Ne monaffica quidem & alia ecclesiafrica bona initio proifus erant libera ab ... ijuin.odi oneribus ac tributis: quorum appellationes videre licet in vetulus Principum d plomatis. Liberæ autem Principi erant ubique piscationes ac venationes: aliis non item, ne in tuo quidem cuiquam firedo, abíque peculiari Principis indulgentia. Multæ queque maleficierum Principi dependebantur. Exinde cum permagna effet resum omnium ad victum pertinentium vilitas. & nee dum maritima cum externis popi s commercia ex- ? rittlent, nen dialabebantur fruges & ain fructus pradiorum Leincipis, quæque ex pensionibus in cellam ejus consportata trant, noque ad unum aliqueta tetius regni locum (quod non fine gravi agrefuam prediara faturum eint conventiontar, ted in prætickure, affervalentar. Cumque ad offici im i rinc'; it pritinere evistimaretur, nen defition & uni alieur loco affixum hærere , le l'obire omne regnum, achnes em; tueri, & omnium ulbus Lifexponere, querin omas affactorum audire, jus dicere, tenuieres à potentiorum

DESCRIPTIO. oram injuriis vindicare, quoquo is merat cum equitatu ac comitatu suo ilico, ejus prætecturæ fructibus ac toventibus alebatur, quead ci mane-· ibi lil uislet, opusve etlet, sive quoad orrea cellaque sufficerent, seu denide deteriptis cuique prætecto pro raone prætecturæ & proventuum cers temporum spaciis. Cxterum postea um Principes vel certo se loco contirere, vel beilis diftenti peregre diutius pesse con illent, distani corpere fiu-. us prædierum,qui prælederum cum - 12 cujusque familia moderatis unit us peredent. Ken.idæ fant deinde bunpum beneficentia facro & equefici Italia, & unidque adforiptitis ac ibditis pleraque omnes jensiones atue onera. Nunc sanc equestris & eclesissifier Ordanis homines nil Regi enfitare necetie hai ent. Ac ne oppiani quidem coram, ant agretics adriftitii, præter Emos greffes vernacules de manto pagano, & eo quiem 1010, quem adempurius que tibi olit. Nam qui faccide tibus & equiibus coluntur, itemque suburbani c scultetorum agri ab ca quoque pensione immunes sunt : ne subseriunt qui dem Principi lacerdotum & quant homines orieftes & oriidani,

448 POLONIAE

dani, præterguam ad arces tempe re belli perficiendas, atque etiam ne vas, si id è tenatusconsulto nat, cor dendas. Non ita pridem Abbates & Paroliti monafferiorum certas per fiones, que stationes vulgo dicuntu Regi denno pendere coperunt. Adici putil quoque ipforum ad colende Pancipage, os, subvectiones ac penfic nes quatdam frumentarias revocan tur, quo præfectorum regiorum præf do tutiores sint ab injuriis improbe rum. His autem exceptis, soli præse Aurarem adteriptitii in suis qui ju p. receturis agros colendo, & vectigali penlitando rem familiarem Princip fultiment: quæ nune tamen aliquant exquaidus curat ir, quam clim. Habe is etian, e metalis mediocre vectiga In its aurem conductitiarum opera rum ulus est: quarum impensa dedi éla, reliquum cedit Principi. Omniur vero metallorum in Polonia fructuc fiffimæ funt falinæ. Sed habet in ill Nob litas hanc præregativam, ut i usum suum domesticum statis anr temporibus ali quanto minoris ema salem, quam cæteri homines. E teloni quoque mercium & vectorum prove nit vectigal Principi. Cæterorum he minum nemo jus ullum habet insti

DESCRIPTIO. 4

tuendi & exigendi telonii, præter peculiarem Regis indulgentiam, idque ob necessariam extra ordinem resectionem viarum, pontium & aggerum. Cæterun, naulum at a ecctu tiuminum

r in suo cuique solo instituere licet.

Duplex autem est telonium, vetus & novum. At verus quidem evile eft, qued ab ils felvienr, qui intra fines regni negociantur. Ne vun, autem majus aliquanto, quod l cum, quorum, coriorum, frumenti, lanæ, ceræ, febi, & aliarum merciom, quæ ad exteras oras exportantur, & earem, quæ aliunde importantur, nomine penfitatur. Vtriusque immunicaten, habent ecclefiafticus & equethis ordo, modo ne mercaturam quis exerceat, hos est, venum ea exportet, quæ ipse abunde emerit, ac non de suo pararit. Si quis tamen hoves emptos suo pabulo ac frumento per hyemem aluerit, perinde habetur, ac si domi ejus nati essent. Publice quoque civitates nonnuilæ habent immunitatem veteris telonii. Hæc igitur nune funt perpetua Principis vectigalia: que distrahere aut addicere cuipiam hareditario jure Rex Alexandri Regis lege prohibetur. extra oidirem minit à quoquam, nisi forte à Indæis Regi pensitatur. Ex his autem vecti-

#### 450 POLONIAE

vectigalibus Rex aum domestica fami lia tua seie sustentat: in le comitatu fuo aulico stipendia præbet : inde in le gationes, dotes & elocationes filiarum arcium presidia, & sarta tecta, viarum publicarum refectiones, machinas & apparatum bellorum, præmia bene merentium de le, ac de Republica, & in alios usus impendit: inde & Senacoribus fere, ac magnifratibus publicis, ac nonnullis sacerdotiis certi ac perpetui reditus antiquitus constituti sunt, partim pietate ac beneficentia Principum attributi, partim accepto in usus necessarios precio venditi. Et hæc de Rege & vectigalibus ejus.

FINIS.

INDEX.

#### A.

| 4.4.4                               |         |
|-------------------------------------|---------|
| A Brogandorum honorum ratio         | 174     |
|                                     | 19. 238 |
| Alberti, Marchionu Brandentur       |         |
| Ordinis Teutonici magistri te       |         |
| gesta quadam pracipua.              | 359     |
| Albus lacus, & natura ejus.         | 65      |
| Alce, & ejus natura. 64 70. d       | - 239.  |
| 240                                 |         |
| Aluta fl.                           | 255     |
| Ambra.                              | 55      |
| Animantia Polonia.                  | 69      |
| Appellatio. vide Provocatio.        |         |
| Aqua tepida.                        | 68      |
| Arces. 86.266.26                    |         |
| Archieni Copi. 4.5.135. Munia.      | 142     |
| Argia amnu.                         | 255     |
| Arma Ru insignia gentilitia.        | 103     |
| Armenorum religio.                  | 116     |
|                                     | 210     |
| B.                                  |         |
| BAlnea.                             | 88      |
| D Barones.                          | 3       |
| Belli ratio.206.constitutiones prol |         |
| tu Lituania.                        | 309     |
| Bella Levoniensium. 392.39          |         |
| 5 6 6                               | 6.239   |
| D C C 114 1                         | 11.239  |
|                                     | 1.244   |
|                                     | Borusti |
| ****                                |         |

# INDIX,

| Borussi antiqui.                 | 29     |
|----------------------------------|--------|
| Borysthenes , Nieper dictus. 61. | non es |
| Berezina.                        | 51     |
| Brunsberga urbs.                 | 8      |
| Eurggrabii.                      | 161    |

#### C.

| C.                                     |        |
|----------------------------------------|--------|
| Amenecia urbs Podolia.                 | 8      |
| Campiductor. 147.                      | 141    |
| Cancellarii. 145.                      | 250    |
| Capitaneus, seu prafectiu arcis.       | 154    |
|                                        | 208    |
| Carbunculus.                           | fi.    |
|                                        | 237:   |
| Cateliani. 8. 135. & c. 239. munia     | 60-    |
|                                        | 2500   |
| Caftorum natura.                       | 70     |
| Chodkievicii comites.                  | 40     |
| Chronon fl.                            | 239    |
| Cimbrorum historia.                    | 2572   |
| Cleparia.                              | 79     |
| Cleri ordo. 168. electio.              | 171    |
| Comites Polonia.                       | 103    |
| Comitiorum ratio. 198. ecclesiasticoru | m.     |
| 205                                    |        |
| Commercia Polonorum.                   | 120    |
| Consilium publicum , id eft , Senatus  | re-    |
| gius.                                  | 139 8  |
| Convivia. 97                           | .98    |
| Conurnicum Prionicarum natura.         | 74     |
| Cracevia. 78.2                         | 37 1   |
| Crac                                   | 145. Ì |

|   | Cı | acus.                          | 237.245   |
|---|----|--------------------------------|-----------|
|   | Cr | inice locus, & natura ejus.    | 69        |
| 1 | Cr | omerifamilia & gentilitia.     | 107       |
|   | Cr | neiferi notati. 225. de iltoru | minitius. |
|   |    | 320. 335. 345. magistrorum     | triginta  |
|   |    | quatuor hiltoria. 344. &c.     | 4.0       |
|   |    | fratres Ensiferi.              | 37I       |
|   |    | javia.                         | 238       |
|   | Cu | ratores rezni 251, tenutara    | 158       |
|   | Cy | pfelorum & hirundinum          | mirabis   |
|   |    | natura.                        | 75        |
|   |    |                                |           |

# D.

|       | 7 | Antiscum.                    | 82        |
|-------|---|------------------------------|-----------|
|       |   | Dii.                         | 300       |
|       | 9 | Diæceses.                    | 4         |
|       |   | Dobenisa amn.                | 255       |
|       |   | Donajecius flu.              | 57.58     |
|       | 3 | Drausenus lacus.             | 64        |
|       | J | Duces Polonia.               | 103       |
|       |   | Duces ante reges fuere. 113. | corum que |
|       |   | fuerit potestas.             | 12.4      |
|       |   | Duces exercitui.             | 347       |
| 1.015 | 1 | Dunamunt,                    | 375       |

# E.

| Celefiaftica me     | mia.           | 168   |
|---------------------|----------------|-------|
| · Ecclesiasticoru   | m immunitates. | 1     |
| Ecclefiafticus orde |                | 7.168 |
| Elbinga.            |                | 83    |
| Electrure.          |                | 55    |
|                     | Ff :           | Enfi- |

### INDEK.

| Enssferi fratres, id est, Crucigeri. |      |
|--------------------------------------|------|
| Ejsjeops. 5. 135. illorum munia. 142 | . re |
| dreus.                               | 17   |
|                                      | 10   |
| Equitatus Polonia.                   | 41   |
| Exactores tributorum.                | 16   |

#### F.

| T Amilia.                 | 103.  | 104.6-6 ha |
|---------------------------|-------|------------|
| Felin civitas.            |       | 38         |
| Fera Polonia.             |       | 6:         |
| Feudatarii Polone gui.    |       | 1.2.4      |
| Fluvis Polonia.           | ۰     | 56.40      |
| Fons pestilentis natura.  |       | 61         |
| Frigus hiemale in Polonia | 6.    | 5.         |
| Fruges.                   |       | 50-51-52   |
| Frumentorum & semina      | ndi a | trandique  |
| ratio. 283.286.2          | 87.18 | 8.289.38   |

#### G.

| G Danum.<br>Gepsdi, qui nunc Lituani. | 82   |
|---------------------------------------|------|
| Copens, que name Lit wans.            | 260  |
| Geta.                                 | 255  |
| Glacies astiva.                       | 54   |
| Gnesna.                               | 236  |
| Gophus lacus.                         | 64   |
| Graca religio.                        | rig. |

### H.

HAbitandi consuctude Polenorum
78.86.87

Habsel

| Habsel arx.                    | 379     |
|--------------------------------|---------|
| Habin lacus.                   | 63      |
| Harezici in Polonia qui.       | 113-114 |
| Hareticorum malleus.           | 339     |
| Hetraorum vicus.               | 239     |
| Hierasus fl. 255. ejus fintes. | ibid.   |
| Hirundinum Polonicarum mira    | bilana- |
| tura.                          | 75      |
| Heina amn.                     | 255     |
| Honorum mandandorum ratio.     | 171     |
| Hypocausta.                    | 87      |

# Ţ.

| I Dololatria bistoria. 276.2<br>Insignia gentilitia. |      |
|------------------------------------------------------|------|
|                                                      | 103  |
| Insula. 79.84                                        | .85  |
| Indicia. 1-9. nobilitatu. 191. plebu.19              | 94.  |
| ecciefiadica. 179. politica. 181. lud                | 40-  |
| rum ad quem pertineant.                              | 7    |
| Iumenta Polonia.                                     | 73   |
| Infilia Tartarorum & Lituanorum                      | in-  |
| aqualitas.                                           | 2.68 |

### ĸ.

| K Okenhaus.   | 377     |
|---------------|---------|
| Koningsberga. | 83. 409 |

#### [...

| T Acus Potonia.          | 63      |
|--------------------------|---------|
| Lacu pestilentin natura. | 68      |
| Lapides Polonia.         | 54      |
|                          | stills. |

| Leclous. 2                          | 36. 241 |
|-------------------------------------|---------|
| Legatorum & nuntionum ratio, 20     |         |
| Leges Polonia.                      | 133     |
| Lehal castrum & civit.              | 379     |
| Leopolis urbs.                      | 81. 288 |
| Liblium, seu Lubovulia arx.         | 43      |
| Lingua Latina quam Polonis u        |         |
| 76                                  |         |
| Li:uania le iriptio 239.280.289     | 9. Du-  |
| catus. 289. nomen. 240. 267.        | sermi-  |
| ni.                                 | 267     |
| Lituani. 2                          | 82.287  |
| Lituanorum centis dedistio. 256     | 5. 265. |
| conversio. 240. Princeps.           | 241     |
| Livones. 282. 307. corum bella.     | 392.    |
| 393. 396                            |         |
| Livonia descriptio. 366. & prov     | incia-  |
| rum. 373. Sec. descriptionis con    | insa-   |
| tio.                                | 387     |
| Lode arx.                           | 379     |
| Lublinum.                           | 80      |
| Lutherani'm es notatus. 80. 113.11. | 4. 115. |
| 391. 393. 396                       |         |
| Lutherus notatus.                   | 219     |
| Lubovulia arx.                      | 43      |

#### M.

Magistratus. 123. 144. 147. 148. plea beius. 169. serrestres. 148. Vide Officiales. Magistratuum reditus. 176. creandorum ratio.

| The state of the s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| INDEX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ratio. 171. plebeiorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17;      |
| Marchiones regi fendatarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 3     |
| Mareschalci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144.250  |
| Mariaburgam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84       |
| Mariani, id est, Crucigeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113      |
| Masoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244      |
| Metalla Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52       |
| Mslites olim, qui nunc equites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      |
| Militia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97       |
| Ministeria aulica. 161. viliora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166      |
| Mirabilia Polonia. 54.55.61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65.68.75 |
| Moldava amnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255      |
| Moldavia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255      |
| Monasteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86       |
| Montes Polonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49       |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| NI Arva f. 239. 244. eins nati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.4. 61  |
| Nerva ark & civitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385      |
| Nefter fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255      |
| Nieper, id est, Borysthenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61       |
| Nobiles, jeu Nobilitan. 3. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ejus Au- |
| dia. 108.109.110. Lituania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240      |
| Notarius thesauri regn. 161. ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| seu campestrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.    |
| Not estius fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59       |
| Numaria res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118.443  |
| Nuntiorum & legatorum ratio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201.00   |
| Ffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O.0/fi-  |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.01     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

#### O.

| Officiales. 13. &c. 18. &c. 23. &c.   | 149     |  |
|---------------------------------------|---------|--|
| & c. 28. & c. 139. 144. 147. 148.     | 3.50    |  |
| inter officiales qui non censean      |         |  |
| 164                                   | ,,,,,,, |  |
| Ordines in Polonia.                   | 00      |  |
| Orde Tentonicus. Vide Ciucigeri.      | 99      |  |
| Olica Duces.                          | 240     |  |
| Oppida Polonia.                       | 78      |  |
| Ozilza insula.                        |         |  |
| C                                     | 379     |  |
| P.                                    |         |  |
| DAgi. 86                              | . 87 1  |  |
| Palarini. 7.135. 6 136. 137. 238.     | . E0a   |  |
| rum jura & munera. 7. 142. 239.       | 44-     |  |
| toritas. 259. Lituani.                | 273     |  |
| Paus errant, id est, Crucigeri.       | 320     |  |
| Pecora Polonorum.                     | 73      |  |
| Peditaius ratio in Polonia. 209.110.  | 417     |  |
| Pisces Polonia.                       | 66      |  |
| P. scina arte manuque fatta.          | 65      |  |
| Plebs Polonia.                        | 169     |  |
| Ploscovia.                            | 245     |  |
| Plojeum.                              | 82      |  |
| Podolia provincia. 47.                | . 48    |  |
| Polona gens. 32. 33. sacra Christiana | Suf-    |  |
| cipit.                                | 236     |  |
| Polonia provincia. 1. diviso & parte  | 5.4.    |  |
| 41.6 6.235. Jones & ambieus.34.37     | 7.39    |  |
|                                       | 1160    |  |
|                                       |         |  |

| INDEX.                                      |
|---------------------------------------------|
| ficus. 32.33. f. um & culum. 48.404.        |
| nomen. 34. 235. Rex. 1. 30.402. regi-       |
| men. 409. interregnum. 253. eges.           |
| 246. 406. vires. 412                        |
| Polunirum genera & ordines 99.100.          |
| cultus corporis. 89. 99. 387. mores &       |
| habitudo. 90. idioma. 75. ingenia &         |
| instituta. 75. 88. 91. 92. 405. educa-      |
| tio & studia. 91. 437. vittus. 89. po-      |
| tus. 89.90.239. respublica. 123             |
| Pemeranta quadam de criptio. 334. 339.      |
| 340                                         |
| Polnania urbs. 80.238                       |
| Prafetturarum d'stinttie. 157. 158. redi-   |
| Ius. 159                                    |
| Prafestus arcu. 155. tenutarii. 158         |
| Pralatorum reditus. 177.178                 |
| Principes Polonia o'im sine titulo requ.    |
| 123. eorum potestan. 124.246                |
| Pripetius fl. 61                            |
| Procurator magnus. 155                      |
| Provocatio ad certamen. 191                 |
| Provoca: 10num judicia. 187. 188. 189. in   |
| plebes. 194.195.196.197                     |
| Prujsia fines. 45. ducalis. 214. regia 216. |
| alia descriptio 318. Ducatus duodecim.      |
| 323. descriptionis continuatio. 335         |
| Prussorum ordinum distinctio. 219           |
| Prutenorum antiquorum religio. 320.         |
| barbaries. 335                              |
| Prusus fl.                                  |
| Q. Qua                                      |

Q.

Quekores teloniorum.

160

R.

R Ezina comitatus. 166. 167. inauguratio. 127 Regius. mons. 83 Rex Polonia. 1. 30. 401. primus qui. 123. 245 Regum de electione dissertatio. 424. creatio. 126. officium. 129. pote 31.125 247. vires. 412. comitatus. 164. 165. equitatus. 249. opes. 246. 406. cen-Sus. 249. vectigalia. 128. 445 Religiones in Polonia que. 113 Revalia .. 386 Riga. 374 Rivus Scopusii natura mirabilu. 68 Rußia tubra limites. 47

S.

Salina.

Salina.

Salinatores.

Samogua. 182. 293. Itali. 292. pigri.

294. frugales & annofi. 195. conversi.

295. corum studium & vita. 226. dii.

300

Samo-

|                 | 4 IT M M AT                         |        |
|-----------------|-------------------------------------|--------|
| 6               | Samozitia ducateu. 274.291. nome    | n 6    |
|                 | regio. 193. solum.                  | 294    |
| 3               | Sanus fluvius.                      | 58     |
| 1               | Sauromatia Europaa regiones.        | 234    |
| 7,              | Scepusium.                          | 43     |
| 7,              | Scriba thesauri regii. 161. castr   | ensis. |
|                 | ibid.                               |        |
| 20              | Senaturregius. 135.139. convocatio. | 141.   |
|                 | autoritas. 250. munia. ibid. 251.   | pore-  |
| ,               | stan un de.                         | 252    |
| L               | Signagentilitia.                    | 103    |
| 20              | Slavonica gentis lingua             | 236    |
| *7 <sub>2</sub> | Sociavia.                           | 255    |
| 2,6             | Stanulaus Hosius.                   | 339    |
| 1/20            | Succinum, vulgo ambra-              | 55     |
| ,               | Sylva Polonia. 50.436               | -437   |
| 1               | Synodi ecclefiastica.               | 205    |

### T.

| T Arnest arx.         | . 383 |
|-----------------------|-------|
| Tarnovisa.            | 254   |
| Teloniorum questores. | 160   |
| Tenuta, & tenutarii.  | 158   |
| Tergovista.           | 254   |
| Thefaurarius.         | 147   |
| Torpatum.             | 378   |
| Torunia.              | 8;    |
| Tribute pro peditatu- | 2.11  |
| Tributorum exactores. | 161   |
| Turi boves.           | 144   |
|                       | Tres  |

| PPC - Common P. |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I VHOSTADNIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.7  |
| Typographia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21   |
| Maria de A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Tyra, Nejter, fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00 |
| - 7, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 255  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

# V.

| V Airoda, Palatini. 238.25    | 6.274   |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| Valachia. 254. hugus Princeps | Polono  |       |
| seudatarius.                  | I. 2.   | 1     |
| Varsavia.                     | 2.244   | red.  |
| ¥7 0                          | 19. 238 | }     |
| 7F. Cl 1: - 1 1               | 8. 445  | 15    |
| Veliaft.                      | 239     |       |
| Vilna fl. & opp.              | ibid.   |       |
| Vinda civit.                  | 382     |       |
| Visimirus, seu Cracus.        | 253     |       |
| Vistula fl. 56.237.ibi        |         |       |
| Visensteyn.                   | 387     | 14.2  |
| Vitrzolus.                    | 54      | 1     |
| Vladulavia.                   | 238     | 05.1  |
| Vlmigavia, id eft, Prussa.    | 318     | -     |
| Volucria Polonia.             | 74      |       |
| Vrbes Polonia.                | 73      |       |
| Vri boves.                    | 244     | -     |
| Vrforum captura.              | 73      | la la |
| Vxul, arx Livonia.            | 376     | Gen   |
|                               | ,,      |       |

Z.

Zupparii quinam. 160

FINIS.

# Summa Privilegii.

Thutnum & Propolentium DD. Ordinum Fæderatarum Belgia Provinciarum decreto cautum e't Bonaventuræ & Abrahamo Elzeviriis, "cademia Leyder fr. Typogranta, No quis preterillium aut hasedum v 'untatem toto dicenni proximo, husn rectonibus excudat, aus alibiexira Provincias excusum in eras venda: ve, l erum hunc, cui titulus, Respublica sive Status Regni Polonia, Pruslia, Lituania, Livoniæ,&c. Quad fi quis con empla autoritate, directe velindirecte, librum bunc, · totum, vel partem "jus, but five also modo, intra dictum tempora intervalum typu mandare, relimpe e Jum a ibi in his oras inferre & vendere prasumplerit; confiscatione exemplarium, multiag, in-Super sexcentorum florenorum, damnas efto. ut: latius patet in ipfo Privilegio, dato Haga in conventu D D. Ordinum Generalium, xv Maii, clo lo c xxvi.

G. V. HERTEVELT Vt.

Ad mandatum Præpotentium D.D. Ordinum General. ff.

I. van Goch.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQueet LLC.
Images reproduced by courtery of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
224 D 29



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.
224 D 29

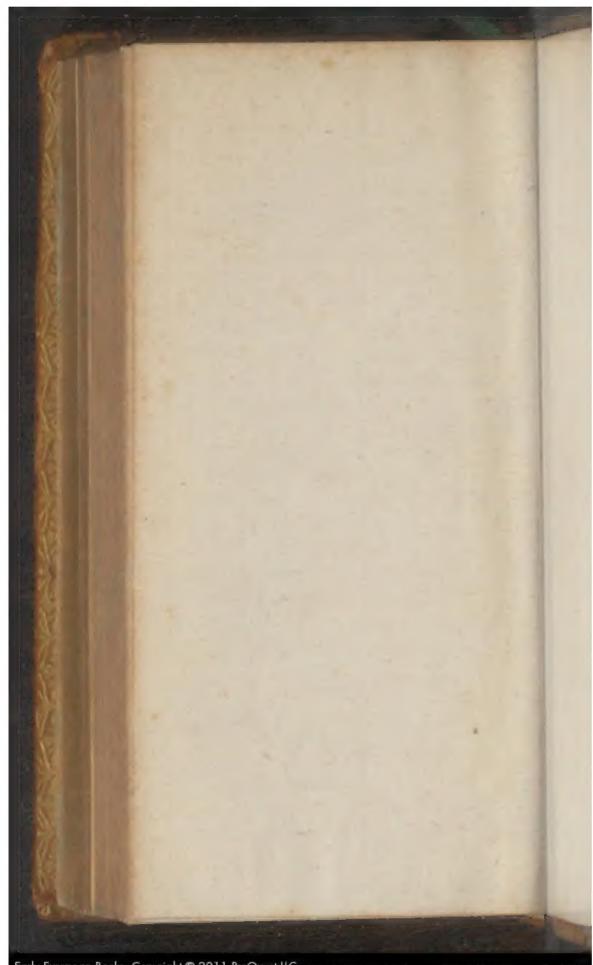

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29

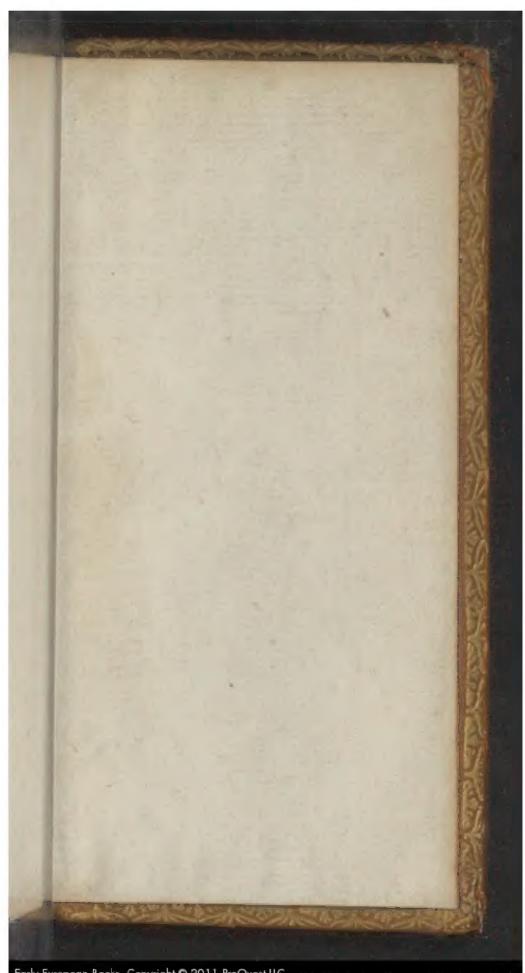

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29

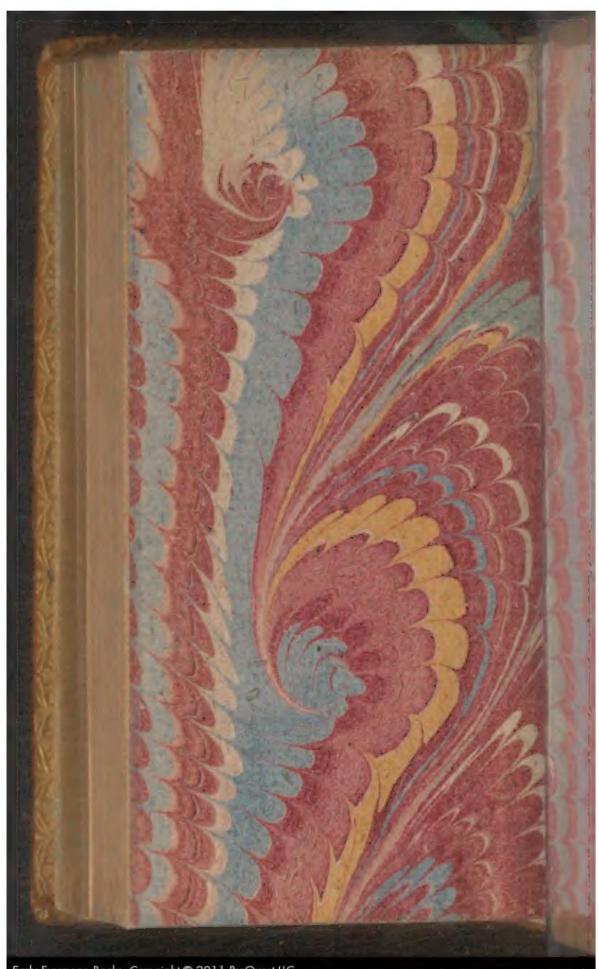

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 224 D 29



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 224 D 29